

## COLLEZIONE

DI TUTTI I POEMI IN LINGUA NAPOLETANA.

TOMO SECONDO.

OPERE DEL CORTESE

TOMO I.

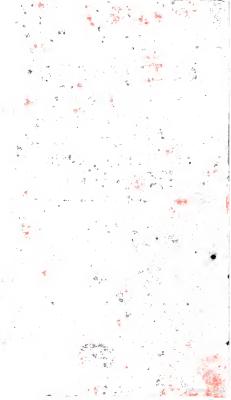

## OPERE

DI

GIULIO CESARE CORTESE

IL PASTOR SEBETO.
TOMO.I.



## NAPOLI MDCCLXXXIII.

PRESSO GIUSEPPE MARIA PORCELLI Con Licenza de Superiori. Foudo Dova, 964581



#### PREFAZIONE DELL' EDITORE.

E Opere di Giulio Cesare Cortese furon fin dal lor nascimento con tanto plauso ricevute, che in poco di tempo se ne vider fatte edizioni moltissime: e con tutto ciò le copie ne son oggi così rare che basterebbe annunciarne una ristampa per meritarci l'approvazione degli uomini scienziati, ed amatori delle belle poefie. Ma noi abbiamo pur donde gloriarci full'antecedenti edizioni, tra perche l'opere del CORTESE compariran forse con più bell'ordin disposte, e per la somma vigi-lanza, con cui se n'è fatta la correzione. L'Ortografia è simile a quella da noi praticata nel primo volume; ma per renderne più agevole l'intelligenza a que forastieri, che aman le nostre poetiche bellezze, è mestieri renderli avvertiti di alcune cosette, che fono flate l'oggetto della nostra diligenza. I Napoletani hanno la voce no, che corrisponde all'uno de' Toscani, e lo stesso no esprime la particella negativa non; ma nel fecondo caso l'o viene con suono aperto pronunziato, e nel primo la pronunzia è diversa: Or noi a fignificar tal disserenza abbiamo lasciato semplice il primo, e abbiamo accentuato il secondo. Ci ha e-

2120-

ziandio la parola po, che dinota poi, e può, e nel pronunziarla il suono dell'o è aperto sempre ; ma noi a notarne il valore abbiamo fatt'uso dell'accento solamente quando pò è la terza persona del verbo potere. Circa l'apostroso ci siamo allontanati qualche volta dall' Ortografia toscana, per fervir meglio all'indole della nostra lingua. Così, a cagion di esemplo, scrivendo i toscani ci abbiamo, dovremmo seriver noi nce avimmo; ma tale è la nostra velocità nella pronunzia di tai voci, che fi è creduto pregio dell' opera scriver coll' ajuto dell'apostrofo nc'avimno. Ma tali osservazioni si troveranno più distinte in quel tomo, che conterrà il Vocabolario, a cui uniremo una specie di grammatica del nostro Dialetto, per dileguare i groffolani errori, che si trovano sparsi in un libro, che fu con manifesta ingiuria creduto parto di ingegno felice, e di sommo letterato -

Del merito di queste poesse non occorre, che si tenga ragionamento veruno.
Hanno esse tale evidenza nella dipintura
de costumi del basso popolo di que tempi,
che merita il Cortesse per si satto argomento di esse collocato tra Poeti più
grandi. Solamente si vuole avvertire, che

ne' poemi epici effendo l' Eroe principale dipinto come un uomo, che ha molta temerità nella lingua, e molto timore nell'animo; non è ciò da attribuire a difetto del Poeta, ne a sua rea volontà di mettere in derifione i fuoi Nazionali. Non fi vedeano ancora in que' tempi que' trifti fenomeni, che si veggono a' di nostri: non ci erano ancora tra i figli della felice Parci erano ancora tra i figli della felice Partenope que' Genj, che dopo di effersi renduti in molti paesi l'oggetto del disprezo, e della derisione, vengono a segnalari tra noi col declamare perpetuamente, con vergognoso, e stupido orgoglio contro la patria loro. Pensò egli il Cortessa a volgere in ridicolo, i tagliacantoni di cui abbonda ogni paese, e che forse in maggior numero scorgeansi altora tra noi nella gente idiota: il che accadea, perchè effendo qui stari fregnenti, e con gran nonna le giostati frequenti, e con gran pompa le gio-ftre, e i tornei, e gli altri esercizi ca-vallereschi fino all' essusione del sangue, e a' più tragici avvenimenti; il popol no-ftro, che era di tai spettacoli vago oltre modo, tener dovea la bravura in gran pregio, e in conseguenza non v'era alcun giovinastro tra noi, che non si desse aria di fgherro, e di bravo.

Due valorosissimi letterati forestieri,

che con nuova generosità son venuti a spargere per mezzo di una dotta miscellanea maravigliosi lumi di sapere nel nostro innocente paese, parlando del nostro Dialetto l' hanno escluso da quelle specie di poesse, che esigono il sublime linguaggio degli Dei. Confessiamo ingenuamente di avere ascoltato con pio orrore il loro decreto, e aprendo gli occhi su di si grave deplorabile sventura, abbiamo con sommessa voce detto fra noi,

Che giova nelle Fata dar di cozzo?

Pur ci permettano cotesti valorosi coltivatori del nostro fertilissimo terreno di spiegarci quel , che effi intendono per linguaggio degli Dei? Se fosse mai la lingua armoniosa dell'entusiasmo, e del cuore da grandi effetti agitato, dovranno dirci eziandio, che la sola lirica fia nobile, e divina. Noi fin ora abbiam creduto, che la poesia si chiamaffe linguaggio degli Dei, perchè pinge con evidenza, perchè alletta pingendo, e perche nell'allettare forprende: Abbiam creduto, che il Poeta Epico, e Drammatico, per meritare il titolo di divino debba inventar con novità, circoscriver con bella. proporzione, ravviluppar con ingegno, e discioglier con artifizio mirabile : abbia-

mo imparato, che i caratteri de perfonaggi debbono effer diftinti, e costanti, e che la locuzione corrisponda a'personaggi, all' argomento, al tempo, e all'altre circostanze, che accompagnano un Poema, o' un Dramma: ond' t, che abbiam creduto divino OMERO, quando dipinge Achille, e quando ci descrive Terfite, quando ci parla di Ulisse, e quando d'Iro ci ragiona. Divino ci è sembrato l'ARIOSTO nell'origine della Pazzia d' Orlando, e nella favoletta, che narra l'Ofte a Rodomonte: nel parlarci di Marfifa, e nel dipingerci la Fiammetta : e finalmente abbiam creduto, che Soro-CLE, ANACREONTE, PINDARO, ARISTO-FANE E ORAZIO, VIRGILIO, PLAUTO, & TERENZIO parlaffero tutti il linguaggio degli Dei. Per la qualcosa i nuovi Giudici della nostra poesia ci dican, se il CORTE-SE, che ha pur camminato con forprendente felicità soll' orme di que'divini ingegni; meriti di efferglisi disdetto il linguaggio degli Dei per qualche sua colpa particolare; perche allora stringendoci nelle spalle lo lasceremo nella sua giusta condanna:

Hanno pure cotesti venerandi censori pronunziata un' altra sentenza sulle traduzioni, che si son fatte nel nostro dialetto; ma noi gli preghiamo ad attenderne la

rifpo-

risposta, allorche stamperemo Virgillo, e il Tasso tradotti nel nostro patrio linguaggio; ed allora ci sarem carichi altresi d' una loro equivoca espressione sul linguaggio Napoletano, che può esser considerato come mezzo a conoscer l' indole della nazione.

Il Dottor Fifico D. EMMANUEL POR-TA, che, oltre alle cognizioni, che il rendon rispettabile nella sua professione, è a maraviglia fornito di rari lumi nella bella letteratura, ci ha dato gratis un libro, che contiene la difesa della Vajasseide. N'è autore BARTOLOMEO ZITO, ed è tutto scritto nel nostro Dialetto, e noi lo pubblicheremo per le stampe, formandone il secondo volume dell'opere del Cortese . Lo stesso Signor POETA, che gode d'una ricca e bella Biblioteca , fi è gentilmente efibito a regalarci ancora molte altre cose e più rare, ed inedite, e noi non mancheremo subito di stamparle; e speriamo, che il Pubblico ne saprà grado alla cortefia di chi ci farà sì graziofo dono, e alla nostra diligenza.

# MICCO PASSARO NNAMMORATO.

## 

### NNAMMORATO

## CANTO PRIMMO

#### ARGOMIENTO:

Scrive lo Rre, che facciano gran gente Pe ghire contra ad ogne malandrino: Micco ncoraggia ognuno, ch'è balente; A Puorto, a lo Mercato, e a lo Pennino; Che cod'isso se scriva allegramente, Ch'a Napole non s'ascia no carrino: E dapò assauta cierte compagnune. E le cadeno nterra li canquue.

(O canto chelle brave cortellate;

Le stanta, li revierze, e li scenniente;
Li forte stramazzune, e le mbroccate
De lo sciore dell' nommene valiente,
E chill' ammure tanto nnommenate
Da quanta soro, e sò ricche, e pezziente;
De chillo ch'è smargiasso perzi muorto,
Micco Passaro nato mmiezo Puorto.

Musa, tu che deciste a no cecato
Quanta botte se dezero p' Alena
Ogne Grieco, e Troiano sfortonato,
De quale sempe stà la Famma prena,
Tu saie ca maie non te sò stato sgrato,
Damme mo, sore mia, tanto de vena,
Ch'io pozza auzare a tanta cose belle
Nzieme co chisto Passaro l'ascelle.

Cortese Tom. I.

A

Lo Rre nuosto de famma sempeterna, Ch'è Rre a duie Munne, e stà de casa a Spagna, Chillo, che nee defenza, e nee coverna, E la rrobba, e la vita nee sparagna, Chillo, ch'eje la strata, e la lanterna, Che nee porta a ben fare, e ne'accompagna, Chillo, che neè echiò patre, che patrone, Le sescava a l'aurecchie no vespone.

Ca lettere da Romma avea lejute, Che le scrivea da llà lo Mmasciatore; Ch' crano pe lo Regno Forascinte, Che mettevano a tutte gran terrore; E pe chesso avea già scritte, e spedute A so Azzellenzia, ch' era gran Signore, Pe si a tridece lettere, e staffette, Dove a la Spagnolesca le dicetta:

Lustro mi primmo ià tiengo ntennito,
Ca muccio bandoliero, y latrone
S'asciano co no mui granne appetito
D' asere en esto Regno sbarione;
E tammienne peral s' hanno attrevito
De tomare a su tierra no Barone,
Y otras chellas, muccios saltiato,
Por lo quale sto ncollera, y ntosciato.

Por tanto chiero hagais mo luoco luoco
No poco de mui linna nfantaria,
Che appeceare vaian propio fuoco
A todas quanta la latronaria,
Y se fuorze teneis dinieros puoco,
Yo mafía a toppa a mi tresoraria,
Vaíano adonca todo allegramente,
Che non ee cheda sporchia de sta gente.
Quan-

#### CANTOL

Quanno lo Vecerrene appe lejuto
Chesta lettera tanto cremmenale,
Si bè, ch' era Signore affaie saputo,
Fece chiammare lo Collaterale,
E quann' appero nzembra resoluto,
Chi sia lo Colonniello Generale,
De Capetanie fecero na lista,
Che foro tutte pratteche, e de vista.

E subbeto sentiste p' ogne strata
Lo tappa tappa de li tammorrine,
Ogne Guarzone pe portà la spata,
A scrivere se jea pe duie carrine,
Chi stea ndesditta co la Nnammorata;
Priesto dicea lassammo ste Guaguine,
A la guerra, a la guerra allegramente,
Dove l' ommo se sa ricco, e balente.

Ogne Guattaro lassa la cocina,
Ogne Bastaso lo sacco, o seggetta;
E bestuto che s'è de Ferrannina,
E puostose na penna a la barretta;
Chi se ntona ca vò la Sorgentina,
Chi ca vole na Nzegna, o la Ginetta;
Ma fatto c'ha na corza de sommiero
Co gran faore è fatto moschettiero.

Micco Passaro mo, ch'avea no core
Quanto a chillo d'Orlanno, e fuorze cchià;
E pecche procedeva da Segnore,
E lo scerava taratappa bù;
Disse so juorno, o gente de valore
De le Cceuze, e Duchesca, priesto su;
Jammo a la guerra, jammo, o gente ardita;
Ca vale cchiù l'onore de la vita.

2 Jam-

Jammo a la guerra, jammo tutte frate,
A servire lo Rre, che ncè Patrone,
Ca fare ntra nuje autre a cortellate,
Pe ve la dire, è cosa da potrone;
A lanzate, a piccate, a scoppettate
S' ha da stare co n'armo de Lione,
E llà menate a buonne cchiù le mmano,
Mostranno a tutte ch' è Napolecano.

Ntennenno chesto egnuno ad auta voce Diffe, jammo su priesto, ca sò lesto; Ca si bè Ammore me spertosa, e coce, Non guasto commerzione maie pe chesto; Ogne fastidio co l'ammico è doce, Ma che fastidio ? fastidio è se resto; Ed accossì dicenno è abbiaro De buono passo pe lo Lavenaro.

Ma la Famma lenguta, e forcelluta,
Che tre cicere manco pò tenere,
Pe tutte le Guagnastre era già ghiuta,
E fattole ogne neosa gia sapere:
Null'è che non remmanga sbagottuta,
Non è chi pozza lo chianto tenere,
Dicenno, osmmè, ca resto nchiana terra;
Si lo bell'osmmo mio vace a la guerra.

Ma chi cchiù ne facette lo sciabacco
Fu l'ammica de Mase lo sgargiato,
Che notte, e ghiuorno portava lo giacco;
Ed era de li buone a lo Mercato,
E s'avarria perzi puosto lo sacco,
E s'avarria lo tuppo carosato;
Ma pecchè na vecina nec corrette,
Fare tanto streverio non potette.

E chie-

#### CANTO L:

E chiagnenno diceva, e te ae vaje,
E puoie laffare Napole, ed a mmene?
Malannaggia la funa, che legaje
Chest' arma a fare zzò, che piace a ttene;
Malannaggia lo bisco, che ncappaje
Comm' auciello sto core a tanta pene,
E pocca mo me faie sto bello tratto,
Te sia mmarditto quanto t'aggio fatto.

Ecco pe te lassato Cesarone,
Ecco lassato Titta, e Sapatiello:
E Ciullo, e Tonno, e Luccio, e Menecene,
E Cecio, e Rienzo, e Lise, e Masaniello,
Ecco ca t'aggie fatto no Barono
Co la felba, e co l'ore a lo cappiello,
E mo fuje, e me lasse affritra, e sola,
Comm'auciello che fuie da la gajola.

Ecco vennuto fi a la caudarella,
Pe te fa scire da la presonia;
Ecco restata senza la gounella
Pe te sanare chella malatia;
Giovene songo ancora, e songo bella;
Vale quarcosa la perzona mia,
Che dico? si me lassa sto scortese.
La vita mia non vale no tornese.

Mente chesta accossì sfrenesiava,
Ed avarria voluto llà morire,
A la cammara soa na vecchia ntrava;
Che d'argentata la solea servire,
E saputo pecchè trevoliava,
Sta zitto disse, vattenne a dormire,
Ca te lo faccio mo priesto, e beloce
Venire commo lecora a la noce.

E se

E se facette da no pegnaticillo
Co na vranca de fave, e na cajazza,
E de maneca negra no corticilo,
E de sammuco n' argata, e na mazza,
Fece de cera po no popaticilo,
E mesese a parlare commo pazza
Chelle solete lloro asenetate,
Credute da li scure nnammorate.

Ma non pe chesto Mase maie venette,
E perzò conzerraro de chiammare
Una mano d'ammiche cchia perfette,
E tutte nzembra po se conzigliare,
Cossi la vecchia a la ncerrenno jette
A l'ammiche, a le ssore, a le commare,
Che steano puro co li stiffe guaje,
E da parte de Cianna le cchiammaje.

Micco, e compagne jeano passianno
Nira tanto pe bedere, dove sia
Meglio de s'assentare, ma non sanno
Seegliere pe si mo la meglio via,
E perla nzegne vannose nzeccanno,
Vedenno chi le sa cchiù cortesia:
E ghiertero, e benettero, e tornaro,
Fi ranto ch' a Forcella s'assentaro.

Lo Micco se facette no vestito,
O isce, ca parea zito noviello,
No paro de cosciale de cerrito,
Lo denocchiale co lo belloriello,
No colletto tagliato affaie polite,
E fasciato era po de zegreniello,
Le ccauzette de stamma, e no corpetto
Co le mmaneche ad otra de dobrette.

Le scarpe, ch' aveano auto lo callone, E lo cappiello co la pennacchiera, La spata nnargentata, e de montone Lo pennente, lo fodaro, e giarnera, Lo stregneturo comm' a Smargiaflone Ad armacuollo, e parea justo neera Marte pognuto da sdegnose vespe, Quanno d'Adone sannejaie le crespe.

Ma annante che se jessero assentate
Vennero cierte de la Sellaria,
Ed uno disse, te vengo a pregare,
Che bienghe, o Micco, co la sazgna maia,
Ca da nullo ayarraie tanta denare,
Ne tanto nore ad autra compagnia,
E pe capo de squatra nee song io,
E tu sarraie lo cammarata mio.

Commo chi fa carizze a quarche cano Mozzecataro prepie de natura, Che ne avanza no muzzeco a na mano; E de le gamme appriello ha gran paura, O se dice arre, e tocca no pacchiano N'Aseno caucetaro a la secura, Che le dà pe resposta doie panelle, E fa parlà Franzese le bodelle.

Accossi Micco ntiso ato pparlare,
Se carca lo cappiello, e da valente,
Avarraggio abbesuogno de denare
Diffe, o fuorze me facciano Sorgente?
Co chi te pienze mo de contrattare.
Co quarche paro ruio, guitto, pezzente?
Voglio ire venturiero, e non pagato,
Ca songo Micco, ed aggio no docato.

Co chi Baie? chiano, quanta ntonamiente à Vide che faie, tiene le mano a buje, (Respose chillo), o Rre de li valiente Paste maje autro che n'arranca, e fuje? A chesto (Micco diffe) tu ne miente, E mese mano, e diffe, aiosa, a nuje, Chesta lo ddica, e tira na stoceata, Ch' ayarria na muraglia spertosata.

Ma chillo zompa, e lo gran cuorpo scanza, E po cossi deristo votta, e gira
Na ponta ad iffo mmiero de la panza,
Che tre canne cchià apprieflo jea de mira;
Ch' avea mmezzato de scremmire nFranza,
E negrecato a chi la botta cira,
Ca pò dire, addio gente, ca ve laflo,
Ma vò la sciorta, ca maie stenne passo;

Micco lo pede manco mise nnante,
Se mette mposta, e se face tantillo,
E pò se stenne, e fasse no Giagante,
E zompa nnanze lieggio comm'a Grillo;
E dice, o là fuire tutte quante,
Ca no l'avite co no peccerillo,
E dicenno accossì valentemente
Senga na ponta, e tira no scennente;

Ma pe bona fortuna non cogliette,
Ch'avea schitto na strenga a li cauzune,
Che se roppe, e sbracato illo cadette,
Commo chi cade da li scalandrune,
E nnante che da terra se sosette,
E che s'auza, e s'apponta li vracune,
Tonno Gottuso, e Prospero Paziezo
Corzero tutte a dire, strunzo mmiezo.

E spar-

#### CANTOL

E spartute che l'appero, e sapute L'origene de tale parapiglia, Tutte lo Signo Micco hanno tenuto Comme se fa cavallo pe la vriglia, E no Signore nobele, e saputo, Ch'era stato Ngretterra, ed a Castiglia; Tanto vota, e ravota, e tanto face, Che tanno stiffo fecero la pace.

E pe farela propio da buon figlio, E commo è usa nfra gente aggarbate. Le pportaie tutte quante a lo Cerriglio A magnà fecatielle, e cervellate, Dove arrevate co no gran besbiglio Tavole, e stanne foro apparecchiate, Tovaglie janche, sale, e no tagliere, Carrafe, carrafune, e tre bicchiere.

Ora chiste se jezero a sedere,
E dapo n'antepasto de zoffritto,
Fu cierto bella cosa da vedere
Quale battaglia fecero, e confritto;
Ca non tanto vedettero apparere
No feletto de puorco, e no crapitto,
Che senza avere manco no cortello,
Ne fecero ne annattemo maciello.

E po portaro appriesso na porcella;
Che priesto Micco l'uocchie nee mpizzaje;
E disse, non sarsia chesta Giannella;
Che chella spennazzola me mmescaje ?
E stesa co destrezza la manella;
Co no valore granne la squarraje;
E squartata che l'appe a no momiento
Squagliaie; sparasonnaie comm' a lo viento.

Chi porria dire maie la gran roina,
Che fece ognuno a le ttremenne botte?
Dicalo lo Cereiglio, e la cocina,
Lo ddicano carrafe, arciule, e gotte,
Chisto tagliava ccà la jelatina,
Chillo da lla spaccava le rrecotte,
Chi veve, e chi vevuto l'autro stommeca;
O parla, o dorme, o ride, o chiagne, o vommeca,

Nerosione facette da chi era
Ognuno all' uocchie de li Palladine;
E commattero sempe fi a la sera,
Co la facee de rose tomaschine,
E gia teneva ognuno a la panzera
Cchiù robba ca non cape a doie cantine,
Perzò a Mostaccio dezero l'agresta,
E fu corrivo chi fece la festa.

Ma nnante che scompellero, venette
Masto Roggiero co li sonature,
E na museca bella se facette
Commo se face nnante a li Signure,
Lo violino fece le ttrommette,
E le zampogne commo li pasture,
E po diffe co boce auta, e stridente
A nnore, e laude toia, Micco valente.

Cossi cantaie, che fu da pazziare
Di cociente sospir l'airo ncenneva,
E core core, ca me faie penare,
Fra Ghiacovino a Romma se ne jeva:
Crore mia bella, e Ninfe de lo mare,
Ammore, che chest'arma mia voleva,
Una Ninfa crodele, e bella Fille,
Ninfe vezzose, ed oh junne capille.

Ne disse n'autra po pre vita mia,
Pe quanto me dicette no Mannese,
Che su de vierze mprosa, e mpoesia;
De lengua Sciorentina, e Toscanese,
Che laudaie Micco co la compagnia,
E quante fatte avea stopenne mprese,
Dove facea co stile autiero, e bello,
Tra Micco, e Scannabecco paralello.

Concruse po ca Micco è cchiù balente,
De cchiù bertute, e de perzona bella;
E che la famma soia comm' a pezzente
Corre dove se spenza la panella,
E la soa facce chi la vede ardente
Pe gran terrore n' ha la ccarella:
Damme Musa a laudare lo soccurzo,
Ca chisto non è Passaro, ma Sturzo,

Scompetura de la Primma Cante.



## CANTO II.

#### CARRO

#### ARGOMIENTO.

Masto Roggiero a suono de Liuto
A lo Cerrigijo allegramente cauta
La Jennimma, da dove era scennuto
Micco valente, che la Talia spanta.
La compagnia ch' avea buono ngorfuto
De lo ssenitre se n' allegra, e ucanta;
E isso sià preiato de manera,
Comme se tanno seesse da galera.

Ntalia, la soa Jenimma esce da Troja, Quanno chillo paiese fu abbrusciaso Pe na Guaguina, ch' appe tanta foja, E morte tanta gente ha macenato, Commo grano, che scenne da trammoja; E quanno Enea piatuso d'iflo schitto, Lo fierro auzaie, perzò piatuso è ditto.

E benne a Romma co no bregantino
Dapò ciento viagge, e ciento guaje,
E fattose p'amnico Rre Latino,
Pe mogliere la figlia se pigliaje;
Avea co iffo Enea no Babuino,
Che la bella Dedone le donaje,
No juorno jea zompanno pe la casa;
E cadlo nchiummo dinto na prevasa.

E pera

- E perzò no Troiano Enea chiammate, Dicette, curre, curre, pigliamillo, E te prometto, quanno ll'aie pigliato, Darete li Cosciale, ch'appe Achillo, Quanto vediste chillo semunozzato Pe lo Tufolo lieggio comm'a grillo, Ma pecchè nee jea stritto, io paffarò, Dise ntoscano, o quinci morirò.
- E tanto fece forza, che trasette,
  E lo Gatto maimone ne pigliaje,
  E tutto quanto sprefummato scette,
  E Paffaro pe nnomme le restaje,
  Lo punto ncopp' a l' o po se perdette;
  E Paffaro po sempe se chiammaje,
  Ora da chisto mo pe linea scenne
  Sto Paffaro, che bola senza penne.
- A chisto Enea facette cammariero
  De lo meglio cavallo che s'asciava;
  Lo quale comm' a buono Cavaliera
  Ogne matina a l'arba lo strigliava;
  Lo figlio a chisto po de no Levriero;
  Ch' a no zumpo li Liepare pigliava;
  Fece Aio, da lo quale n'autro scette
  Passaro, po ch' a Napole venette;
- Micco appe nomme, e su ricco, e balente; Che l'uommene accedea pe no tornese; Chisto Renza pigliaie, ch' era parente De no Guattaro Neorte calavrese, Lo quale tanto sece destramente Co lo Rre ch' era tanno a sto pajese, Che le concesse, stanno assa pajese, Ch' accedesse le gente senza pena,

Da chisto po scennette Carmeniello,
Che pe na sboria se deze neampagna,
E commo speretuso gioveniello
Commo leparo jea pe la montagna.
Po quanno fu lo patre vecchiariello,
Se nnordaie, e benettele da Spagna
De chill' affizio l'ampriazione,
E campaie sempe commo no Barone.

Da chisto n' autro Micco po scennette, E su, pe quanto se ne vedde, e disse, Ommo de tanto studio, che lejette Scorrenno, e senza sauza rega scrisse, E pezzò da lo Rre n' affizio avette, Che tutte ll' autre ne restaro ammisse, Oh biato chi nasce a sto destino! De la Bagliva secolo Agozino.

Da chisto ne scennette po Carluccio,
Che rescette no bravo spataccino,
E si bè parea manzo comm'a ciuccio,
L' uommene t' accedea pe no lupino.
No juorao fece comm'a Mastromuccio,
Zompare no Smargiallo a lo Pennino,
E si Norticcia la sore non era
De no Scrivano, cierto jea ngalera.

Da Carluccio scennette po no Mase, Che fu gran letterato, e bertoluso, E se facette doie para de case Co lo ciardino fora lo Pertuso. Chisto screvette pecchè le pprevase Feteno, e pecchè a maro nee stà nfuso, Ch'era nfra li Pelosofe Mastrone, A l'uocchie d'Arestotele, e Pratone. Da chisto po scennette no Giancols,
Che d'aurina fu Miedeco de ciappa,
E la mula mmezzaie de ire sola,
E defennete a cauce la valdrappa:
Chisto defese a catreta, ed a scola,
Ca la femmena è becchia, quann' arrappa;
Chisto dicea vedenno no malato,
Tu starraie buono quanno si sanato.

Da Giancola scennette Gianferrante, Smargiaffo commo l'autre antecestune, Pecchè figliulo fu gran preteiante:
E portava no chiuovo a li cauzune.
Po se facette quanto no Giagante,
E faceva ogne, ghiuorao a secozzune:
Nè maie lassie sta nziria, fi ch'a caso
N'autro cchiù tuosto l'ammaccaie le naso.

Vellardinicilo po da chisto scette,
Che su poeta, e sacea ire a lava
Li vierze, e chella storia componette;
Che su tanto laudata, e tanto brava:
Dove co stilo Aroieco nce dicette,
Cient' anne arrete, ch'era viva vava,
Co mille autre soniette, e matrecale,
A Napole laudanno, e li casale.

Da chisto scese n'autro Mieco, ed era;
( Oh mamma mia ) che bravo amargiassone!
Appe a la casa soia sempe la fera
De li compagne, e dell' autre pperzone;
Isso facea fuire da galera
Ogne ghiuorno quarcuno, e da presone,
E quanno quarche cosa era arrobbata,
Se ive ad isso; subbeto era-asciata.

Ca canosceva tutte l'alevente, E sapeva d'ognuno lo tratrare, S'era pe le sascocciole valente, O s'era armuso pe lo ccappiare, S'era pe fare truffe delegente, O se sapea le pporte smafarare: Tanto, che secunn'era lo delitto; Sapeva dove ire a pede fitto.

E non facea na meza passinata
Nnanze a chianchiero, o nnanze a potecaro,
Che subbeto veneva la costata,
E caso, e sentra no denaro.
A la casa porzi l'era mannata
La falanghina da lo tavernaro,
Pane de puccia da lo panettiero,
Che senza spesa stea da Cavaliero.

E pe stare saglire la casata, Co na Sdamma Spagnola se nzoraje, Che su de muodo nobele, e norata, Che na corona neapo le mpizzaje. Donna Casillo chesta era chiammata, Che lo Correggetore la sterraje, Commo diceno llà, pecchè a Matriglia Non se trovava cchiù sauza pariglia.

Ma no le voze dare no contiento
Ch' essa facesse reda, scura sciorte,
Ma uno, che ne aveano parte ciento,
Morette nsoe, ed essa venne a morse;
Non saccio commo Micco a sto tormiente
Non s' accedesse, tanto l'appe a forte,
Pecchè sperava fare a sta sfornata,
Lo mierco de lo Ddonne a la casata.

Ma

19

Ma facettero tanto li sanzare,
E tutte li pariente, co l'ammice,
Che n' autra vota se venne a nzorare,
Co na Signora chiammata Viatrice,
Co la quale lo voze conzolare
La natura de rede affaie felice,
Ca bellamente da lo primmo mese
Se rebellaie da lo Segno Marchese.

E le fece de figlie na gran chella, E nfra l'autro lo sciore de la gente.
Ch'area na facce rossa, janca, e bella, Commo no milo diece stralucente;
Ogn' uocchio ch'area nfronte era na stella, E da che su nfasciolla su balente, Lo gran Paschale su chisto, ch' io dico, D'ogne funnaco spanto, e d'ogne bico.

Chisto fu sempe tanto ben voluto
Da lo puopolo graffo, e da Signure,
Che lo vediste subbeto sagliuto
A gran commeschiamma, e granne nure.
E fu de tale affizio proveduto,
Che le venea lo ppane comm'a sciure.
O bona usanza commo si squagliata!
Di ca sentive fieto pe la strata.

Pecchè ghieva sto giovene norato
Pe quanta s'ascia a Napole quartiere;
Co na gran cincorenza ncuollo armato,
A l'uocchie de no scheltro de n'Arfiere;
E si no cano muorto era jettato,
Lo metrea priesto sotta lo portiere,
Ed otra ea n'avea na paga bella,
Lo scortecava, e ne vennea la pella.

No Colambruoso po scese da chisto, Che fu lo spanto de li smargiassune, Che lamina franca! che sordato listo! Che bravo ammico a fare a costiune ! A fare vierze fu no Petrarchisto, No Conte Orlanno a rompere casciune: E pecche doce fu cchiù de copeta, Lo mise a na Commeddia Isa poeta.

Ma dove songe oimme? Musa soccurzo. Ca co ppoco vescuotto so minarcato, E so co le golio già tanto curzo, Che dinto a no gran mare so ngorfato. Damme de 'ss'acqua fresca n' autro surzo, Azzò scompa sto chillo accommenzato; Ma creo sarrà na gran doglia de testa, S' ie voglio dire mo chello, che resta.

> Vasta ca da Paschale n' autro Miceo, E da Micco Paschale po scennette, Che fu da dove lo presente Micco La rigene appe, ed a sto Munno scette, Oh nore de li Micche, Signò Micco; Ch'a lo tiempo, e a la morte faie sgammette. Ca se pretenne no pepierno, o vrunzo Chiavare nterra, ah c' ha pigliato Chiunzo.

Che serve addonca tanto frusciamiento L'antecestune tuoie dire chi foro, Se tu daie nomme, e luce a quattociento; E n'aie besuogno de la famma lloro ? Pare la famma toia na ntorcia a biento, Da Vico a Trocchia, e da Cracovia al Moro. Ne d' autro, che de tuoie fatte norate Cantano sagliembanche, e li cecate.

Tu

#### CANTO IL

Tu sì de la bellezza no Paone,
Tu sì de la fortezza n' Alefante,
Marte no stà co tico a paragone,
Ca tu le vaie quaranta paffe nnante;
Te cede puro chillo bello Adone;
Ch' a Benere parea tanto galante;
Ante ogne ncosa aie tu, grazia, e balore;
Marte armato a la facce, Adene ncore.

Tu po si miette ncarta, si no Taffo;
E bince chillo de la Carriola:
Tu se co la chitarra te daie spaffo;
Pare Pica mmezzata a la gaiola.
Lo ngiegno tuio, ch'aie po, dove le laffo è
Na seigna non l'ha cchiù, manco na cola a
Che zzò che bide faie (jodizio strano)
Zzò che cre chiave nchiocca, fa la mano.

P'agghiustate na pace cagnatillo,
No schitto intra nnemmice, e smargiaffune,
Ma si n'ommo, e na femmena ha tantillo
De adigno, saude tu le ccostiune.
Ognuno a cartto a te pare vertillo,
Ogne donna pe te fa sbariune:
Ma che cammino cchiù, s'a sto viaggio
Se stracquarria no Museco de Maggio 2

Scompeture de la Canto Secunno.

19

## CANTO III.

#### CHARLE

#### ARGOMIENTO.

De Cianna negregata a lo greciglio
Corteno suste l'autre guagnastrune.
E ntra de lloro fanno gran conziglio
Contra li guitte sgrate smargiassume.
Meneca vecchia de lo nijeno stiglio
Le dace cierte bone letiune;
E Nora co n'arraggia da crepara
Se resorve de Micco secotare.

Ra muorto lo Sole, e se vesteva

La terra la gramaglia de la notte;
E lo Cielo l'affequie le faceva
Co le stelle pe ntorce, e cannelotte l
Lo trivolo già fare se senteva
A lupe, varvajanne, e ranavotte;
E la sore carnale negregata
Chiagnea ncoppa la terra la rosata.

Quanno scomputo essenno lo ccantare,
Micro, e compagne s'erano sosute,
Ma non potteto troppo passare,
Ca la crovara avea tutte stordute:
Perzo d'accordio jerose a corcare,
Comme s'asciaro cauzate, e bestute,
Chi co l'ammice, e chi co li pariente;
E chi chiavato pe s'alloggiamiente.

Ma non dorme nesciuna Guagnastrella; Ch' a la casa de Cianna era gia ghiuta; E chi a na cascia, e chi a na seggiolella Steva tutta penzota, e sbagottuta; Quanto pigliaie a dicere Ciannella, E che ghiocammo a la palfera muta? Decite; che ve pare de sti tratte, Che da sti mangia mangia nce sò ffatte?

Avite visto a Mase? avite miso
Maje a lo munno tale canetate?
Eccote ca pe mmene non fu mpiso,
Eccote ca pe mmene ha libertate.
Tutte sapite quanto ne' aggio spiso,
Quanno foro le echellete scaffate,
Chelle ppoteche a la Rua Catalana,
E stette a lo mantrullo na semmana.

Che se non era ca chillo Scrivano
Subbeto che me vedde m' abbistaje,
Ed otra ca l'ontaie bona la mano,
Comm'iflo voze po lo contentaje.
Afiè ca sto scortese, sto villano,
(Che malannaggia quanno nce ncappaje)
Non porria mo laflareme da banna,
Ca sarria sciuto co no chiappo ncanna.

Uh mara me, se chesto vace a dire,
Respose Tolla, tutte state zitto,
Cose fice pe Rienzo da stordire,
Quanno facette chillo gran dellitto:
Ca caudo caudo lo faciette scire,
E me nee struffe (che le sia minarditto)
E le rrobbe, e le cearne, e li denare,
Ca fi a lo Boja voze contentare.

A stQ

A sto Precelatore, a st'Avocato,
A sto Scrivano, ed a sto Carceriero,
Dà no cianfrone mo, craie no docato,
E prega chisto, e chillo Cavaliero;
Che t'avarria non saccio chi stracquato,
Ed io stea tosta, e maie cagnaie penziere;
E mo de brocca veome laffare,
Quanno credea m' avesse a nguadiare.

Che dice sore mia? (Cicia dicette)
Ed io pe Cesarone quanto fice,
Quanno ngalera pe cinc'anne jette;
Pe lo negozio de chelle balice?
Quanta docate pagaie quanno scette?
No lo sap'auto, ch'io, scura Viatrice;
Azzò non ghiesse comm'a mariuolo,
Ma commigliato co lo ferrajuolo.

E quanta appe lo Commeto docate, E quanta lo Patrone, e l'Agozine, Azzò che no le defirer mazzate, E peteffe dormire a strappontino! Quanto spise a mannare le ppignate, Lo ppane frisce, lo ccaso, e lo vino! E pecchè steffe comm'a Cavaliero Contentaie tutte, fi a lo Paglioliere.

Ed io pe contentare Sapatiello
(Dicette Lella) non ghieze a Messina,
Quanno pe gelosia de Masaniello
N'appe a benire chella gran roina?
Dove na notte aprìo no potechiello
D'uno che llà vennea lardo, e tonnina,
Ma, scura me, strillaie lo potecaro,
E ghiezemo mpresone, e nee frustaro.

Ma

Ma pecchè llà non era canosciuta,
Me stiette zitto, e ficene passaggio;
E commo me trovaie bona sarciuta
Co na varca nce misemo aviaggio.
Ma da lo Faro a mala pena sciuta
Quanno de Sole esce lo primmo raggio;
Nce pigliaro doie belle bregantine,
Commo piglia lo Niglio pollecine.

E pecchè po li Turche ne facero
Doie parre de le ccose che pigliaro,
Isso nearena subbeto mettero,
E a me sotta coperta me chiavaro.
Isso a lo Bregantino de Zisero,
Ed a me scura a chillo de Maimaro,
(Ch'accossi se chiammavano li cane)
Che nee dero cchiù tuosseco sa pane.

Ma piacette a lo cielo, che passassite
De Sciorentine na bella galera,
E che lo Bregantino mio pigliasse,
Che su de Lunedl mmiero la sera,
E che chillo de Sapato scappasse,
Uh sosse morta, ch'assas meglio m'era,
Ca juta non sarria pe terra, e mare,
Commo faciette, pe lo riscattare.

Che t'aggio fatto, sore? arraffo sia,
Ca sorreje a penzarence lo core,
Pe cacciare sto sgrato da Torchia,
E portarelo cca comm'a Signore?
Mo se le dace de la vita mia
Quanto vedite; ora portare ammore:
Or agge ad ommo maie speranza, o fede,
Ca po te paga co na panta pede.

Gran cose avite ditto, e cierto avite
Na gran ragione de ve lammentare,
Ma quanno a mene scura sentarrite,
(Dicette Popa) facciove appilare.
Vuie tutte quante Cola canoscite,
E sapire si sà squarcioniare:
Ora chisso accossì me mpapocchiaje,
Ch'io stessa a morte po me connannaje.

Lassammo stare li denare spise,
Le sferite ch'aviette, e mazziate,
Ca nce vorriano cincociento mise,
A dire schitto chesse chiù notate.
Jette cod' isso pe tranta paise
Quanno n' asilio fumo connannate;
Fi che sacette n' autro sbarione
Dinta Leguorno, e ghiezene mpresone.

Dove su priesto connannato a morte, Pecchè sece na chelleta assa e trista, E puosto ncoppa de na torre sorte Auta, ch' appena nee jognea la vista; Addove schitto a' apreno le poprte Quanno lo Boia, e la Jostizia è lista, E quanno le vo dà lo carceriero Co na pasella, d'acqua no becchiero.

Io scura mo, che ghiea pe la marina, E sarria morta affè pe lo sarvare, Pregaie lo carceriero na marina, Che pe piatà le desse da mangiare; E tanto le facette la meschina, Che bello s'accordaie de nee ne date, Accossì le mannaie mille coselle, E na mesura de auce, e aocelle. Pò m'accattaie na Lecora mmezzata,
Che revenea no miglio da lontano;
E quanno co lo sisto era chiammata
Volava a chi tenea la noce mmano.
Io me tenea la Lecora attaccata
Co no capo de filo marfetano,
De lo quale tenea no gliommaruozzo;
Pe fare quanto avea a sto chierecuozzo;

Ora no juorno pe no fenestriello S'affacciaie, che non c'era cancellata; Ed so, che maie partea da lo castiello Sempe a lo sciato de la cosa ammata, Le facette nzegnale, ch'all'auciello Na meza noce avesse apparecchiata, Isso me ntese, e chiammaielo siscanno; Io lo lasso, e lo silo vao mollanno,

E nfine lo designo me rescette,
Ca nee jette la lecora llà suso,
E pecchè la malizia mia ntennette,
Isto mese lo filo a no pertuso.
Ma quanno la vessica d'ombre mette
Cinzia a lo cielo, pecchè sta zelluso,
Io vao llà ntuorno, commo chi và a caccia;
Fi ch'a la fenestrella isso s'affaccia.

Lo quale poco stette, e s'affacciaje,
Ca co la meura già steva islo puro,
E bedennome, subbeto calaje
Lo filo rente rente pe lo muro.
Io mo na funceglla ne' attaccaje,
B diste aisa priesto, mo ch'è scuro,
E quanno l'appe mmano, jo priesto a chella,
Nautra nee n' attaccaie cchiù fermolella.
Cortese Tom. I.

Cortese Tom. I.

Pecca

Pecchè lo filo se sarria spezzato
Si chella grofla a prinmo nce metteva
Ed avarria guastato lo ffilato,
E sgarrata la tela che nc'ordeva.
Ora quanno la grofla appe tirato,
E ntiso ca già mmano la teneva,
Na trocciola de puzzo nce legaje,
Ed isso puro ad auto la tiraje.

E la conciaie de muodo nerosione,
Che steva bona pe se ne calare,
Ma' commo ch' isso è tanto n' ommenone,
Se scennea sulo me potea sferrare;
Ammore, che mpapocchia le pperzone,
Me mese ncapo de me nee legare:
Me lego, isso scala, io saglio ncoppa,
Ma me la fecte la varva de stoppa.

Pecchè quanno fuie suso, e me penzava
Ch'iflo, ch'era forzato, me tenesse
Fin tanto, che secura me calava,
Azzò cod'isso sarva me ne jesse,
Dicette ca la suna le scappava,
Ch'a la senestra priesto me tenesse;
Io scura me lo cerise, e dinto traso,
E nce respaie co no parmo de naso.

Pecchè quanno vedette già ncappato
Lo sotecillo, l'ommo mio valente
Dille, oinmè, Popa mia, so arroinato;
Sciuoglice sciuoglie, ca veneno gente.
Ota chi s'avarria maie minagenato
D'avefe, oinmene, ser contravagliente?
Me'scioglio, illo la funa tira abbascio,
Illo fuie comm'auciello, ilo resto n'ascio.

Commo restaie ognuno po penzare,
Non tanto pe paura de morire,
Quanto ca pe bolerelo sarvare,
Pe a mille grazie me voze tradire.
Tanno propio volea vocerejare,
Ma'la voce ntorzaie, non potte scire;
E chisto affritto core arzo, e feruto
Steze fi a l'arba sempe ascievoluto.

Ma pe cchiù no ve rompere le cchiocche; Non dirraggio li chiante, e strille amate Che ffice, ca nce vonno mille vocche Pe ddire, e mille aurecchie p' ascotare, Pigliate asempio vuie femmene sciocche; Maie cchiù no ve facite mpapocchiare; Vene lo carceriero; addove è Cola? Cola è neampagna, e Popa a la gajola?

La quale cosa visto, de corzera
Jeze a lo Duca a fa relazione,
E penzava de gbirene ngalera,
O stare nmita a quarche cammarone.
Ma lo gran Duca co na bona cera,
Ch' è Signore ammoruso, e buon patrone,
Le diffe, orsù, s'è commo m' aie contato,
Pe chesta vota te sia perdonato.

Portame ccà la femmena, e bedimmo
De che manera la cosa è passata,
Dove io juta deciette bello a primmo
De li guaie mieie la storia sfortenata;
E So Autezza dicette, asse e stimmo
Pe femmena saputa, ed aggarbata,
E nen schitto te dongo libertate,
Ma Passaputa e o ciento docate.

Ora se non trovava no Signore

De tale chella, dove sarria juta?

Co tutto chesto, dinto de sto core

La fajella de fuoco maie s' astuta.

E lo vinne ad asciare co cchiù ammore,

E me scordaie de quanno fuie traduta;

Mo me chianta, e me dà nuove sceruppe,

Decite mo, ve passo a piede chiuppe?

A sto dire colereca respose
Nora, pe cierto tu patiste affaje,
Ma puro Cola le chiaje ammorose,
Ch'aie mpietto, mille vote immedecaje,
Ma chi speffeja a cogliere le rrose
Fare non pò, che non se pognia maje:
10 schitto, io schitto sò la sbentorata,
Pocca degna non sò d'eflere ammata,

Io sò chella che maie puotte arrivare
D' avere schitto na tenutamente;
Io chella, che me jeze a ncrapicciare
D' uno, che non è ommo, ma serpente,
Avesseme voluto contentare,
E fosse mo ped' isso na pezzente:
Na vota manco stuorto me mmirasse,
E no me curarria ca pò crepasse.

Ca sarria tutta lardo, e tutta feste,
E no me cagnarria co le Rregine,
E sarria sanctare a me la peste,
E bone sciorte gliannole, e roine.
E se magnaffe vescuotte, e rapeste,
Me pararriano papare, e galline,
Ca chella, che da vero vole bene,
De strazie d'ommo maie non sente pene.
E che

- E che serveno a me tanta vestite
  Co le ppestagne, e le trezzelle d'oro,
  E cannacche de perne comm'antrite,
  E d'anella, e catene no trasoto?
  S'aggio a sto core mio fuoco, e ferite?
  Se pe chi me vò male squaglio, e moro?
  Se chi me fuie secuto, e chi me laffa
  Schitto, pecchè vò bene a na vajala.
- E sapite chi è sto descortese?
  E sapite chi è sto tradetore?
  E chillo che pe tutto sto pajese
  E lo sorrejemiento, e lo terrore.
  Chillo che lo Spagnuelo, e lo Franzese
  Tutto se caca pe le fare nore,
  Oimmè, ca cchiù a lo fuoco st'arma ficco,
  Ahi ca m' ascievolesco, è Micco, è Micco.
- E saccio lo buono mo, pecchè s' è scritto, Ca co n' ammico suio se l' ha fidato, E chillo stammattina me l' ha ditto, Ch' ogne segreto nfine è scommegliato, Ch' all' Aquila mo vace a pede fitto, Llà stà a patrone chi l' ha ncarcerato, Ed io dinto le llagreme m' azzuppo, Ca pò cchiù la magnosa de lo tuppo.
- Llà po pretennarrà de fare tanto
  Co l'ammice, che l'aggia pe mogliere,
  Ed io farraggio chioppete de chianto
  Senza manco poterelo vedere;
  Va ca n'aie secca, jetto mo sto manto,
  E sta gonnella e bao co le bannere,
  Ca saparraggio l'arme maniare,
  E fuorze accide chi me fa crepare.

  B 1

Mora chella vajassa, mora mora,
Pocc essa è causa de lo mmale ch'aggio;
E già vorria che sosse insuale chi aggio;
E già vorria che sosse insuale chi aggio;
Vengo, vajassa, vengo, e non sia Nora,
Se non paghe de sango sto dammaggio,
Io vengo, e bedarraie brutta chiarchiosa,
Quanto pò sdigno a semmena gelosa.

Uh mara me, che senco, e che parlate l'
Donca da vero vuie volite bene?
E non fegnite? e non ce delleggiate?
E co tutto lo sinno state mpene?
A lo core me sò tanta stoccate
Ste cchelle voste, ora sentite a mene,
(Meneca disse) ca songo anziana,
E a tiempo mio cardaie bona la lana.

Maie cortesciana (o figlie) avette ammore Ad ommo nullo, o le portaie lianza, E sia ricco, e sia bello, e sia Signore, E sia de Talia, e sia de Spagna, o Franza, Ma saie pe chi le sparpetea lo core? Pe chi sospire, e lagreme sbalanza? Pe chi meglio refonne oro, ed argiento, Ca l'autre ccose sò cose de viento.

Ha denare quarcuno, è liberale ?
O quanto è bello, o quanto è Cavaliero,
E di ca truove chi le voglia male,
Si bè a lo riesto fosse no Sommiero?
Mo sia Rre de l'aucielle, e non sia tale,
A Corresciana maie trase mpenziero,
Ca, commo disse, a amma, e tene caro
Sia l'ommo peste, ed aggia lo denare.

Per-

Perdonateme, vuie site mpazzute,

'Che zuco da na preta cacciarrite?

Che baleno chist' uommene fallute
Poco p'ammice, e manco pe marite:
Ma se v'asciate propio resolute
De ire appriesso a ssi male appetite,
Chiammate nnanze lo Signò Chiajese
Ca ve darrà conzurde tre a tornese.

Scompetura de la Canto Terzo .



## CANTO IV.

#### CHARLO

#### ARGOMIENTO.

Vene d'Abruzzo n' ommo pe la posta;
Ch'a Sò Azzellenzia dice quanto fanno
Li forasciute, e comm' hanno composta
Cchiù de na terra co bregogna, e danno;
E ca non cape soita na sepposta.
A nullo, tanto sbagottute l' hanno;
E Cianna, che de Meneca ave niesa
Le pparole, chiammare fa Chiajess.

MA quanno l'arba avea strutto lo bruoco
MA De la notte già stracqua, e ascievoluta;
E ghiusto, commo chi scioscia lo ffuoco,
Tenea la facce lustra, ed arresotuta.
Le stelle le cedevano lo luoco,
Ga la bellezza lloro avea venciuta;
E le faceano la baja, e li sische.
Li grille, quaglie, e bentolille frische.

A Sò Azzellenzia venne no corriero
Da l'Abruzzo, e na lettera ha portata,
Da dove le scrivea no Cavaliero,
Ca na terra l'è stata sacchíata,
E ca commo se fosse no sommiero
L'aveano na capezza arravogliata
Li forasciute, e non l'aveano acciso,
Pecchè mille docate l'ha prommiso.

E per-

- E perzò umelemente sopprecava,
  Ch' avesse priesto mannato sordate,
  Ca si quarche soccurzo cchiù tardava,
  Erano tutte illa taccariate,
  Poce isso lo taglione no mmannava,
  E chille a tutte aveano ammenacciate,
  Ca si troppo jea a luongo chisto juoco,
  Tutte quante metteano a sango, e succo.
- E contaie sto corriero la roina,
  Lo strazio granne, e la crodeletate,
  Che ghiea facenno sta gente affaffina,
  Terrore de le gente, e de le strate:
  Vennero, disse, a l'arba na matina,
  E nce scetaro co le scoppettate,
  Gridanno tutte commo gente pazza,
  Sango, sango, compagne, ammazza, ammazza.
- Che piatate a sentire lo strillare,
  Lo trivolo, lo chianto, e li selluzze,
  Lo battere de mano, e lo sciccare
  De facce, e piette, e de capille muzze!
  Chisto ch' avea perduto li denare,
  Chillo le ccauce a brache, e l'albernuzze,
  Chesta ch' avea perduto lo marito,
  E chillo ca pe forza và a cornito.
- Chi chiammava la mamma, chi lo figlio,
  Chi la zia, chi lo frate, e chi la sore,
  Chi de corzera và cchiù de no miglio,
  Dave penza scappare, e neappa, e more
  Uno se nforchia commo no coniglio
  A na cantina, e scire non ha core,
  Nautro esce a fare facce da valente,
  Ma chi resta feruto, e chi pezzente.

Nfine

Nfine se ne tornaro a la campagna,
Dapò fatto sto bello schiacco matto,
E commo foro ncoppa la montagna,
Co lo Barone fecero lo patto,
Zoè, che priesto de doppie de Spagna
Le manne mille seute de recatto,
Si no, vorranno nninamente ch' isso
Vea a casa cauda si se veve spisso.

Lo Barone prommese pe scappare
Moscoliatamente, e priesto priesto
Li mille piezze, e cchiù de le mannare;
Si propio aveffe da etercarle mpriesto:
Ma mo pecche lo vedeno tardare
Aggio paura ca nce va lo riesto,
Ca da li cippe l'arma mo se sferra,
Accideno isso, e tornano a la terra.

Pecch' a nautro, che priesto no spedette
De trovare ncontante li tornise,
Sta brutta razza a la soa mandra jette,
E le bacche, e le pecore l'accise.
Po co la capo a brognola facette
Tornare li pasture a li paise,
E chillo ch' a foire fu cchiù adaso,
Nce lassae pe mammoria aurecchie, e nase.

Ma chi pò dire li strevierie granne; Che fanno, ed hanno fatto sti latrune? Pe tutto dove le soe scelle spanne La Famina, già n' ha chine li cantune; Tremmano tutte quante comm' a canne Dintro le ppropie cease le pperaune, E tale privo ntutto de confuorto Se vede vivo, che se chiagne muotto.

Ogne

Ogne ghiuorno se vede cosa nova;
Ogn' ora cchiù atterresce chi la sente;
Ogne punto s' ascota quarche prova;
De la primma affaie cchiù cauda; e fetente;
L' aglio; e la corallina cchiù non jova;
Ca li vierme sò ffatte affaie potente;
E bene vota; ch' ommo a quarche lluoco
More de cacavessa; e non de suoco.

Sentire commo fecero Locrise
De chillo gran Tiranno a la figliola,
Che n'aserzeto gruosso se nce mise,
E miss' aucielle stero a na gajola.
Cossì na poverella a sti paise,
Pe mmacenare assaie roppe la mola,
Chesta è la causa, donne a cincociento
Le veneno le ghiute pe spaviento.

Sentire, ch' a na cerza sia legato
N' ommo, e sia fatto justo comm' a civo;
Sentire po, che sia nzieme atterrato
Co no muorto attaccato n' ommo vivo.
Sentire no palazzo è boliato,
Ca l'ha fatto la porva no corrivo,
Cheste sò cose, che pe gran paura
Fanno cacare l'arma senza cura.

Sentire, oimme, ca me vene nzavuorio;
Ca duie meschine, senza fare niente,
No sfida Apollo, e lassa uno lo cuorio;
L'autro n' ha spata, e perde li peaniente;
Viato chi pe freve, o pe cciammuorio
Schiatta, nnanze che ghionga a sti tormiente,
Ca non vede sti strazie, e sto streverio,
Che fa ire le gente a besenterio.

Mo

Mo siente ca na vecchia è biva posta
Dinto no furno comm' a tottaniello,
Mo siente ca no cuorno pe sepposta
Se chiava de no Miedeco a l'aniello.
Mo siente no figliulo che s' arrosta
Mponta no spito comm' a no porciello,
E che n'autro se sparta (o gente alarva)
Commo zeppola mmiezo a sarva, e sarva.

Oh che gente, oh clie gente mmaledetta. Che la semmenta ne pozza scriare. Fa jostizia, Signore, fa mennetta. Che puozze conzolato sempe stare: Ogne Provinzia la jornata aspetta, Ch'a sango, e fuoco le ffacce mannare. Manna gente, Signore, manna, manna, Falle mpennere tutte pe la canna.

Foro a lo Vicerrè tanta stoccate
Leparole che chisto le dicette,
Ca commo buon Signore appe piatate,
Ed all' uocchie lo chianto le venette.
Pò diffe caglia, ca muy castecate
Priesto sarranno, e scrivere facette
A lo Masto de Campo no voglietto,
Ch' ogne sordato se metta l' armetto.

E che le stisso juorno ognuno sia Lesto comm'a sorgente p' ammarciare; Facenno allegramente chella via; Dove ste gente penzano d'asciare; E che nesciuno, nè pe malatia; Nè pe null'autra chella aggia a restare; Ma vaga commo chi vace a la zita; Se non vo ire a na galera nmita.

ريو کا نسانا

Nira

Ntra tanto le Guagnastre allecordate
De quanto disse la vecchia cortese,
Mannaro ciento pe tutte le strate,
Fuorze s'asciasse lo Dotto Chiajeses
Ma s'avessero chille passiate
Quanta ne songo a Napole no mese,
No l'avarriano pe penziero asciato,
Ca s'era a stodiare reterato.

Pecchè no cierto Astrolago Todisco.

L'aveva addommannato a lo Cerriglio;
Quale anemale veve co lo sisco,
L'Aseno sardagnuolo. o lo coniclio?

Quale anemale veve co lo sisco, L'Aseno sardagnuolo, o lo coniglio? Ed a chi piace cchiù vevere frisco A chi ha sete, o chi curzo ha no miglio? Ca s' iffo lo sapelle nevenare, No truocchio co na meza vò pagare.

E perzò lo Dottore stea strodenno Felosofanno mo lo cellevriello, Pe bedere si pote a la ncorrenno Vencere lo Todisco a sto doiello, Ca si nò n'avarria, chesto perdenno; Co no gran scuorno n'accepe cappiello; Perzò cerca, e recerca mille patte, Libre apre, sputa deta, e bota catte.

Ntra ll'autre libre che tenea pe mmano
Le venne a ccaso Damma de Rovenza,
Buovo d'Antona, e Donno Forestano,
Dove d'asciare quarche cosa penza:
E mentre legge, e arrobba sano sano
Ccà no conciecto, e llà na gran sentenza,
Mentre ammassa, e remena chesta pasta,
Non saccio chi lo sconceca, e lo guasta.

Perzò lassa do studio, e prestamente
S'assacia a no pertuso che scea sore;
E bede ca strillanno no pezzente
Faceva sto greciglio, e sto remmore,
Perzò ncollera dice, tiene mente
Chi sconceca lo studio a no Dottore!
Agge pacienzia, agge pacienzia, frate,
Ca m'aie ciento conciette stroppiste.

Ntra chesto uno de chillo che ghiea nmota Cercanno lo Dottore abbascio, e suso, Ed avea puosto Napole a revota, Cercanno p' ogne tufolo, e pertuso. Quanno la voce soia da coppa ascota, Subbeto se fa nnanze a la ncaruso, Dicennole, o Signore letterato, Pe mille vote singhe ben trovato.

Cercato t'aggio de lo Conte all' uorto,
A la Rova Francesca, a lo Mercato,
Sopra muro, a Pistase, ad Echia, a Puorto;
Ed a le Cecure puro songo stato.
Fa cunto ch'allancato songo, e muorto,
Ma pe desgrazia ccà t'aggio trovato;
Ora chi nnevenava pe no mese
A lo Cerriglio lo Signò Chiajese!

Laudato sia lo cielo ca t'asciaje;
Abbiammonce suffo a la Chiazzetta;
Ca non porriffe tu credere maje,
Che gioventù de femmene t'aspetta;
Da/te vonno conziglio a mille guaje,
Corrimmo priesto, jammonce a staffetta,
Ch'ogne conzutta, o chella che te scappa,
Te rennarrà cchiù che non va sta cappa.

Lo

Ló Dottore, che sente ca ncè esca,

Se mette le ccajonze de la festa,
E la cappa de state leggia, e fresca,
E fatta a crespe la barretta ntesta:
No guanto mmano, che se nzecca, e mmesca,
E sà d'ambra porcina che te mpesta;
Na cauza dove tanta trobba ha puosto,
Che non saie s'è despenza, o s'è repuosto.

Zzò che l' è dato mette dinto a chella, E carne, e pizze, e pane, e caso, e pesce, E pecchè la saccocciola è de pella, Nce mette perzi bruodo, e manco n' esce: Cossì co st'arte a Napole novella Mança lo nore, e la panella cresce, Ca trova sto Dottore nerosione, Meglio esfere Gonnella, che Ghiasone.

Ma lassammelo ire, e nuie ntra tanto
Nee volimmo no poco stennecchiare,
Fi che de chelle femmene a lo chianto
Va lo Chiajese pe conziglio dare;
Ogne cosa audarrite a l'autro canto;
Pigliammo sciato mo pe non crepare,
Musa mpasta conciette, e po le aforna,
E se si stracqua assaie, va piscia, e torna.

Scompetura de lo Canto Quarto.

# CANTO V.

### CARRO

### ARGOMIENTO.

Chiojese dice chello che le pare

A le guagnastre, e contale de chelle;
Che cchiù de lloro sapettero fate
Commo femmene astute, e non ciantelle.
Ma pe le ggrade lo vonno jettare
Pe pagamiento chelle ppettolelle:
Micco nee corre, e n'esse niommacato,
E co na cacavesta è secutato.

Ommo furgolo jea co lo compagno
L'addore che sentea de lo guadagno
Dereto le servea d'argiento vivo.
Fa cunto ca te vatte lo carcagno,
Che sciulia comm'a barca onta de sivo,
Corre de muodo, che nquatto palate
Va dov'è Cianna co le cammarate.

Ch' a no scanniello fattolo affettare,
A ddire commenzair ce no gran chianto;
Signò Dottore raio, ch' aie fatto auzare
Nnauto la famma toia chilleto tanto,
Mo vedarrimmo quanto tu puoie fare,
E si è secunno l'opera lo vanto,
Ca si vossignoria non c'ajurare,
Simmo jute a l'acito, e conzunate,

E cossì

B cossì le contale de punto mpunto Quanto li nnammorate aveano fatto; E comm' ogne sciaurato unto, e bisunto Le deva de pedina schiacco matro, E comm' appe scomputo chillo cunto, Chiajese diffe, io mo me piglio a patto Si me date pe ccarta duie tornise, De ve le fare tutte effere mpise.

Ave da fare poco cunto nfrutto

No guittariello de la carne omana ?

E schitto quanno stà sodunto, e rutto

Fare lo spantecato na semmana ?

E po ch'è puosto mpunto essenna ;

Se fa battaglio de a' autra campana ;

Non lice, sore mia, ca si trenuta

Servire chillo che t'ha repoluta:

Pecchè dice Cepolla, e Moscatiello, E ciento autre Dotture cremmenale, Non deve n'ommo sano de cerviella Fare a na femmenella nullo male; E tanto cchiu si face a lo fratiello Senza la cosetura no stivale: Femineo sello povero, e sprezzato Commo si sciso a tanto buon mercato?

Erano antico tempore tenute

Le Mmeretrice commo le Rregine,
Ed erano prezzate, e ben volnte,
Commo le ccose secute, e pellegrine.
Ca pe il'auri uorte n' erano cogliute,
Commo coglieno mo li petrosine;
B so mbrogliate de muodo le ccarte,
Che non se pò campare cchiù co ss' atte.

Dove

Dov' è mo Lamia d'Argo, ch' a squatrone Avea le gente appriesso dove jeva, E de lo granne Socrate, e Pratone, A lo dduppio co tutte cchin poteva? Ed a chesta no Rre piezzo d' anchione Demetrio, tanto bene le voleva, Che quanno morze ne deventaie pazzo; E la tenne atterrata a lo palazzo.

E dov' è mo na Rodopea famosa, Che guadagnava tanta denaraglia, Che facette nn Agitto chella cosa Co dudece migliara de muraglia, Dico chella Perameda pomposa, Che non è bista, che tant'auto saglia, Chella ch'è nnommenata a tunno a tunno Pe quanto gira lo reverzo munno è

Dov' è Faucola Clunia, che le spess Facette a meze le squarre Romane, Quanno pigliaro le nzirrie, e le mprese Co le nnorate gente Capoane? Ch'ognuno n'appe no buono garrese, Che le duraie fi a quinnece semmane; E Taide, a chi Menandro fece nore Co tanta vierze, che chioveano ammore?

E dov'è Flora, che quanno morette
Laffaie tanta recchezze, e facortate,
Che le mmuraglia Romma se facette,
Quanno le venne tale redetate?
E se pagaie li debbete ch' avette
Co chelle cchiù che ll' erano restate;
E fecero a mammoria po de chesta
No luoco dove ogn' anno era la festa.

Dov' è

Dov' è Laide Corinzia ? dov' è Frine? E Campaspe lo sciore de le belle ? Chelle appero la Grecia pe li crine, Chesta Alisandro Magno, e Mastro Apelle? Dov' è Ermia Lopa, che scarfaie li rine A chi sapea le curzo de le stelle, Dico chillo Felosefo nnorato, Ch' era lo gran Restotele chiammato?

Mo de vuie se nnammora no guarzone, No pacchiano, no scuro, no scontente, Che quanno t' ave dato no testone, E già juto a l'acito, ed è pezzente. O veramente quarche smargiassone, Che ve scorcoglia sempe, e maie dà niente: Perzò meglio è laffare st' apperite, E chiavareve tutte a le Ppentite.

Ch' aspettate a la fine, o poverelle? Che designo è lo vuostro ? o che speranza ? Credite effere sempe giovenelle, E stare a spasio commo Carlo Nfranza ? Corre lo tiempo, e bola co l'ascelle, E bene Morte, da chi nullo scanza,

E bedarrite nquatto pizzecate La facce crespa, e l'uocchie scarcagnate.

La vocca che mo addera commo rosa, E pare co le pperme na cannacca, Senza no dente se farrà bavosa, E perdarrà lo mminio co l'alacca: Sta perzona che stà liscia, e carnosa, Farrasse comm'a cuoiro de na vacca, Nzomma lo fine vuosto a maneo male . E' fracete morire a no Spetale.

Le Cortesciane mo chesto sentuto,
Se mettertero a fare no greciglio,
Dicenno, oh che Dottore, oh che saputo,
ôh che brava penzata, oh che conziglio!
Va scria da ccà, squaglia da ccà paputo,
Non t' accostare a nuie manco no miglio;
E dannole paricchie secozzune,
Le vonno fa zompà li scalantrutte.

Ntra chesto Micco venette passanno, E corze pe sapere che cosa era, E biste ca Chiajese vrociolanne Steva p'accommenzare la carrera, Dicette, ferma, olà, potta d'aguanno, Ca l'accedite, ed ha la mala sera, A sto gridare tutte se fermaro, Ne lo scuro Chiajese vrociolaro.

Ma visto ch' era Micco lo smargiasso;
Disse una, asse ca si benuto a punto;
E si pe te facimmo sto fracasso;
Co ttico puro voglio sare cunto;
Stese tutto a no tiempo, e punio, e passo;
Lo pparlare, e lo ddare su a no punto,
E pecchè Micco se votaje a ccaso,
Fece la mmira a l'uocchie, e dso a lo naso.

L'autre ch' erano nzirria, ed arraggiate,
Corzero appriesso, e lloco te vediste,
(O mamma mia) che brave chianellate,
O che strille, o che ngiurie te sentiste!
Ma ne foro na mano reparate
Da te Copiddo, ch'affaie ccà potiste,
Dico da Nora scura, e sfortonata,
Ch' ammava Micco, ma non era ammata.

Micco che se sentette carfettare
Da chesta squatra tanto arresecata,
Pe no poco s'attese a reparare,
E po mettette mano pe la spata:
Ma nnante che se pozza reterare
Le fu bona la facce ammatonitata,
Puro scette a la strata, e co gran core
Diffe, l'aie fatta da no tradetore.

Jiesce ccà co la spata ca t'aspetto, E te dò cunto de la vita mia: E si non jiesce, sì no nfammo becco; E te lo pprovo mmiezo de sta via: Mentre accossi stà Micco a dicere, ecco Scero duie co na bona fantasia, Dicenno, ecconce suffo, aspetta, aspetta, E mostraro doie vocche de scoppetta.

Micco dicette, oinmè, m' assassinate, Chesta è soperchiaria, vocche de suoco?
Ferma, potta de Nnico, non tirate,
Ca craie nce trovarrimo a n' aurro luoco;
Tutto a no tiempo il'aurre conzertate
A certe tricche tracche dero suoco:
Micco se crese dereto le spalle
Avere na scoppetta co doie palle.

Sta burla Micco maie non se credeva,
Si bè sentea l'allucco, e lo strillare,
E tale parapiglia se faceva
Vedenno ad illo correre, e trottare,
Che sempe apprieffo avere le pareva
Palle arrammate pe lo spertosare,
Nè maie se ferma, e sparafonna, e sporchia,
Fi tanto ch' a Palazzo se neaforchia.

Dove.

Dove lassa ngarbare isso lo fatto,

A dire una pe n'autra, e comm' è stato
A trademiento ped'esserto
Da cchiù de vinte che l'hanno assurtato;
E che cierto sacea quarche sbaratto;
Se ll'arme a stucco non ce sosse stato,
Vasta tanta parole ntesse, e cecocchia,
Fi ch'ogn' uno le cerede, e se mpapocchia.

Ntra chesto, pecchè seca gridanno Nora, Ca non se commenea de maltrattare N'ommo nnorato, e ca nnanze che mora; Se ne voleva buono vennecare. Cianna dicette, zitto a la mmalora, Che me puoie tu da ccà cient'anne fare? Ca sì, ca no, de muodo s'afferraro, Che la scura de Nora te sciaccaro,

Lloco nce corze cchiù de na vecina,
E se mesero mmiezo, e le spartette,
E co lo ppane, e la rosamarina
No nchiastro ncapo a Nora se facette;
Trattato pace tutta la matina,
Non ce fa taglio, Nora tosta stette,
Vasta ntra cheste liticante autere,
Nce gaudie lo Scrivano, e lo Varviere.

Ma lo Mastro de campo avea chiammato, Commo lo Vecerrè fece ordenare, Tutte le ggente co nzegne schiegate, Pecchè a la mpressa voleno ammarciare; Micco avea li compagne tutte asciate, Che steano leste pe lo acquetare, Ed accussi sommiero le bint' ore Tutte da la Ceta scettero fore:

E Mic-

Micco jea contento, e grellianno,
E diceva nfra se, mo me ne vengo,
Quanno te vedarraggio muffo, quanno ?
E te conto che fuoco a st'arma tengo.
Ah, ca me pare ogo'ora cchiù de n'anno;
E si tardo a bederete me mpengo,
Volle Grannizia mia, sporpa sto core,
Tanto fuoco pe te nc'allumma Ammore.

O pescraje, o pescruzzo arrivarraggio A chesta terra, ch'è cielo pe mmene; Oh che bello cammino, oh che viaggio, Che me porta a bedere tanto bene; Che sfazione è chella ch'avarraggio, Massema se nmammoria ella me tene: Scioscia dereto, Ammore, azzò cammine Cchiù priesto, su, ca ll'arma me scarpine:

Ora va, Micco mio, tutto prejato,
Miette l'ascelle, e bola comm' auciello:
Ca priesto priesto t' asciarraie nzorato,
Vencenno de Grannizia lo castiello.
Già lo lietto te stace apparecchiato,
Fa no Molino de sso cellevriello,
Oh che gusto, oh che spaffo, o che carizze;
Ll'aie nnevenata, quanto curre, e mpizze.

Scompetura de le Canto Quinte.

من بيده د د م

# CANTO VI.

## CHARLO

#### ARGOMIENTO.

Nora sciaccata chiagne pe lo lietto,
E Micco trotta co la compagnia,
E pe lo fluoco che ll'arde lo pietto
Se resta arreto, e po sperde la via.
De notte cò fatica ascia recietto,
Addove dice Napole che sia:
Le gente, che non sanno, ch' è sperduto,
Credeno cierto se nne sia fojuto.

TA mentre Micco ammarcia, e bò fetire,
Nora stace a lo lietto, ed è feruta,
E pecchè resta se sente morire,
E Micco co lo spireto secuta:
Po sola chiagne, ed accommenza a dire,
Si lo fuoco a sto core non astuta,
E la funa che st' arma m' ha legata
Nò rompe Ammore, io ntutto so barata.

O crudo Ammore, se te piglie gusto
De tenere a sto pietto na carcara,
Fa ch' isso aggia autro caudo, che d' Agusto;
E pe me bolla commo na caudara.
Oh crudo Ammore sa lo piso justo,
Aggia isso parte de sta pena ammara,
O tutte ardimmo ncappate a no visco,
O sciouto ognuno aggia lo core frisco.

Ah cana Ammore ( se te pozzo dire Ammore, pocca sì tanto crodele )
Commo puoie fare, e commo puoie soffrire;
Che me sia riso tuoffeco pe mele?
Commo vuoie, che secute chi a fuire
Da me sempe schiegate ave le bele?
Deh singhe justo, e fanne la mennetta,
Si n'è tornata junco sta sajetta.

Che parlo oimme? che parlo? isso è già ghiuto;
Ed ha a quanto desiddera arrivato;
Già li frutte d'ammore ave cogliuto;
Già la vajaffa s' ave nguadiato.
Ah, che te venga lo minale feruto;
Vajaffa scrofa, che me ll' aie levato;
Ma che m' ave levato? che dich' io?
Sempe fu d'autre Micco, e no lo mio?

Sì, ca me l'ha levato, ca porria,
Si fosse ccà, darele n'autro assauto,
E n'è gran cosa ca lo venciarria,
Chiaggio venciutre cose de cchiù nnaute:
Ma s'io me soso da sta malatia,
Dongo si lloco subbeto no sauto,
E tanta marcancegne voglio fare,
Ch'ogne designo v'aggio a stroppiare.

E sarrà maie lo vero, che nzorato Micco mio bello sia co na vajassa? Chillo che tutto Puorto, e lo Mercato De valentizia a pede chiuppo passa; Chillo che tanto tiempo aggio pregato, E de tornisse le darria na cassa: Zitto, zitto, fa vuto ch'io non mora, Ca vedarrimmo che sa fare, Nora. Cortess Tom.I. C

Foffe

Fosse morta lo juorno, ch'a Pistase
Faciste chella bella valentia,
Quanno co n' ancarella duie vastase
Schiassate nterra mniezo chella via;
Chillo juorno cornuto, che remmase
Arza pe te, e fertuta si arma mia,
Co starraggia che m'ascio, e sto martiello,
Ca non me vetarria lo cellevriello.

E martiello pe chi? pe na guaguina, Pe na vajalla jetta cantariello, Pe na guattara sozza de cocina, Vuommeco de spitale, e de vordiello: Una che quanno sforgia, na mappina Le scrve pe cammisa, e dobbrettiello, Una ch'ave na facce, atrasso sia, De mascarone de la Sellaria.

Na mano raspolente comm' a striglia,
Tanto sta ncozzelluta, e straziata,
Pelosa nfronte, e spenaate le cciglia,
La vatva comm' a mafaro ncrespata;
Lo naso ch' esce nfora quatto miglia,
Na chiaveca è la vocca spiccecata,
Ma se Micco co me ne fa baratto,
Essa è la bella, e gaude; io brutta, e schiatto.

Guarda de chi s'è ghiuto a nnammerare !
Fuorze de chella facce affommeeata,
Che tanto cchiù ia vide gialliare
Quanto cchiù mette ruffo, ed argentata?
Ogne zizza è pallone da jocare,
No pietto no l'annetta na colata;
E la ventre è cchiù tuosto de na preta,
Si vaie achiù sotte ne' ascie na mofeta.

Ed accossi cchiù ghiuorne pe sfocare
L' arraggia ch' ave, chiagne, e tataneja
E Micco attenne sempe a cammenare
Ped arrivare all'Aquila, e grelleja;
Ma quanno vace lo Sole a natare,
Vede da lungo n' ommo, che carreja
Certà lotamma co na ciucciarella,
E portava cod isso na zirella.

La quale, o ch'a Grannizia affemmegliafle,
O nce la penze vale lo golto,
Le parett' effa, e fece che restaffe
Ammore, senza dire a nullo, a Dio;
E bisto che l'ha, subbeto li pafle
Movette, e disse sempe, o bene mio,
Eje effa, oimmè pe giubelo me caco,
O non vego, o me nzonno, o stò mbriaco.

E bace vierzo llà comm' allancato.

Ma comm' atriva nce perde la rasa,
Che nnanze affaie, che fesse isso arrivato;
Chella, e lo viecchio trasèro a na casa;
O quanto sbrusta, e scioscia ad ogne sciato;
Cchiù de na cemmenera, o na privasa,
Ca perde la speranza; e pe sciagura
Non sà la strata, ed è la notte scura.

Ad ora ad ora parele vedere

Quarch'ombra che lo piglia, o che sia fatto
Pasto de lupe comm' a no sommiere

Massema mo che scace tunno, e chiatto di
Sta dinto no gran guorfo de penziere,
E regnoleia commo de Marzo gatto;
Ll'arma soa poco tene, e fa lo cunto;
Ch' è cosuta a lo pietto co no punto.

2 Pui

Puro a la fine Ammore lo soccorze,
Quanno manco sperava quarch' ajuto,
Se nò, già se ne jeva pe le trorze
Dinto lo vosco affitto, e ascievoluto;
Vedde no lustro, e mmiero llà ne corze,
Ma chillo, che credease forascinte,
Gridaie chi è là? chi è là? mamma mia bella,
Uommene armate, oimmè, serra, e pontella.

Ma dicette isso, apre non dubbetare,
Ca non sò foresciuto, sò sordato,
E becco mo te dongo y alloggiare
De moneta de piso no docato:
E tanto seppe dicere, e pregare,
Che le su apierto, e strae rialato:
Ma s'addonais lo seuro a la primm'ora,
Ca la zirella n'era la signora.

Puro fatto de trippa corazzone,
Se mese co lo viecchio a chiacchiarare,
Bello seduto ncoppa no saccone,
Po se nce stese pe s'arreposare,
Ca magnato, ched appe no voecone,
L'accommenzaie lo viecchio addommannare,
De dov'è è dove và è quanno è partuto?
E comm'a chillo luoco era venuto?

E pe lo filo avennole contato
Da dove vene, e dove se ne jeva,
Da tutte che dicesse su pregato
Napole che cosa era, e dove steva:
Ed isso, si be schitto era sordato,
E nullo, libro, maie lejuto aveva,
Pecche avea na mammoria da stordire,
Diceste comm' avea già ntiso dire.

Stace

ball'.

Stace Napole mia, bella, e gentile,
Sciore de Talia, e schiecco de le Munno;
Mamma che face nascere l'Abrile
Tutto a no ventre sempe co l'Autunno,
Sotta n'airo nè gruoflo, nè sottile,
Nzino a mmare comm'uovo chino, e tunno,
Accanto a sciumme, e munte, e fontanelle,

Pocc' aggio ntiso dire la Montagna, Che stace a Somma fu no giovenielle Ditto Vesevo, che pe la campagna Vedde na Ninfa commo no giojiello, Chessa lo core, e l'arma le rascagna, Chessa le fa votà lo cellevriello De sciorte, e d'essa tanto se nnammora, Che suspire de fuoco jetta ancora.

Che ananze foro giuvene, e zitelle.

No juorno le dicette, non fuire, Ferma pe l'arma de li muorte tuoje; Che gusto aie de vedereme sperire Pe ccosa che negare non me puoje? Non voglio cosa, ch'agge da morire; Voglio schitto vedere si uocchie tuoje, Chiasi nocchie belle, si uocchie de farcone, Ch'anno chest'arma mia posta moresone.

Ed essa sgrata lo fujette, justo Commo fuie da li sbirre contomace, E se pigliava sfazione, e gusto, Che chillo ardeffe commo na fornace; Le refose perzò tanto desgusto A lo scarisso, che strillanno vace, E conta a Giove tanta canetate, Che lo fece Montagna pe piatate,

E chilio tanto nobele, e famuso
Rre de li spalle, e de le contentezze,
Ch'ave no pede asciutto, e n'autro nfuso
E tene la Serena pe le trezze.
Chillo che tanto abbascio, quanto suso
E chino de tresore, e de recchezze,
Ha Sannazaro nnante a no pontone,
E da dereto chillo gran Marone,

Posilleco, che quanta songo estete, Songo, e sarranno cose de piacire. A lo passe de Famms ave laffate Tanto dereto, che non se po dire: Dove vanno a migliara le barcate. Co musece, e co buono da ngorfire, Dove sguazzano commo li Marchise. Tutte chille, che s'asciane tornise.

Fu peral nnammorato, e spantecaje
Pe Niseta che stace llà becino,
La quale no lo voze, e s' arraffaje;
Commo si fosse stato n' assassino:
Ma chisto, e chella po se trasformaje;
Pe quanto ntise da no vettorino,
L'una è Montagna, dev'è tanto spasso,
L'autra no scuoglio, che stà poco arrasso.

E dicenno autro tanto de Resina,
E de Massa, e de Crapa, e de Sorriento,
D'Amarsa, d' Antegnano, e Mergoglina,
Vaja, Pezzulo, e Proceta, e de ciento:
Uh ch' a direle tutte è n' ammoina,
E sto chilleto mio sarria spremmiento,
Vasta Napole, mamma de signure,
E nfra lloro na Rosa nfra li sciure.

4 Quan-

Quanno ntese lo viecchio sto pparlare,
De maraveglia unestrece era juto,
Ed avarria voluto cchiù spiare,
Mz Micco pe stracquezza era addormuto;
Isso perzl se jeze ammasonare,
E dormio fi che Micco fu sosuto;
Pareanole dormenno ire pe mare,
Vedenno quanto ntiso avea contare.

Ma li Sordate che se sò addonate
Ca Micco n'è co lloro chella sera,
Ogn'uno mille cose ha mmagenate,
E borriano laffare la bannera;
Ma pecchè foro li Cape avisate,
Le fecero chiammare de correra,
E differo ca Micco venarria,
Si puro non è muorto, arrasso sia:

Scompetura de la Canto Sesto.



# CANTO VIII.

### CHASIO

### ARGOMIENTO.

Micco a chi l'alloggiaje vole mmerzare
Pe pagamiento na stoccata franca,
Ma chillo scuro sià pe se cacate,
Mente lo vede ca la spata atranca.
Nora pare ommo, e face nnammorare
D'essa Grannizia (pe chi Micco allanca)
Quanto sia vertolosa se fa dire,
E lo valente Micco fa fuire.

NA l'aura la zirella de l'Aurora
S' era sosura; e ghieva sospiranno;
Ca le incresceva de scire a chell'ora;
E ghire li crepnscole cercanna,
Azzò, commo soleva, sceffe fora;
E che le strate po jesse adacquanno;
E nnante che Tetone se sosesse;
Pe lo rettorio l'ellera cogliesse.

Quanno Micco perzì s'era sosuto,

E s' allesteva sosperanno puro,
Penzanno a chello, che l'era sorruto;
E bo parrire, si bè ancora è scuro.
Lo viecchio che l'aveva già sentuto,
Se sosette, e ghio rente pe lo muro,
E benche non vedesse pe lo bruoco,
Co le fecile s' allummaie lo fluoco.

E ntiso ca volea fare cammino,
Pe li compagne suoie priesto arrivare;
Fece saglire n' arciulo de vino,
E pane, e caso si volea mangiare;
Ma Micco che d'ammore steva chino,
Ed aurra voglia avea, che de schianare;
Le diffe, a mille razie, affè de Micco,
Ca te faccio no juorno effere ricco.

Ma te voglio pe mo remmonerare
Co cosa, che da Prencepe è prezzata;
Ca te voglio a la ncorza ccà mmezzare;
Commo puoie dare franca na stoccata;
Ma lo viecchio vedennolo arrancare,
Sorriestro ammarciaie fore la strata;
Ca mpagamiento avere se credette
Quarche stoccata mmiezo li filette.

E Micco disse, olà, potta de nnico, M'aie fatto aggravio mo co sta paura; Ca songo Micco, e te sarraggio ammico. Mentre sta vita a chisto Munno dura; E fattolo securo a chillo vico, Le diffe, vide, mpara sta postuta, Co sta stoccata, e co sto stramazzone; Farraie fuire n'armo de lione.

E pecchè singhe comm'a me balente, E puozze fare a miezo muano guerra, T'azzetro pe compare, e pe parente, Perzò sta spata mia piglia, ed afferta, Ca te farrà toccannola potente Poco manco de me ped ogne terra, E famusto, e norato pe lo munno, Sarrale chiammaro lo Micco secumo. Se parte, e schitto dice, a Dio parente.

Lo quale pecchè ghiese camminanno
Pe chello ffrisco mentre fu matino,
E spiflo spiflo puro cravaccanno,
Dove trovava n' aseno, o ronzino,
Li compagne arrivaie, che sceano tanno
Da no cierro casale llà becino,
Che quanno lo vedettero arrivare,
Che ssische te sentiste, e che alluccare?

E cossì nzieme all'Aquila arrivaro,
Dor' era lo presidio destenato:
Ma: pe la primma sera ne' allogojaro
Senza descrezzione a muodo osato:
Micco, che fa fortuna comm' è mato,
Joguenno, manco a' appe reposato,
Ma cerca, vota, gira, e fa ogne prova,
Fi che la casa de Grannizia strova,

Mora ntra tanto s'era carosata,

Quanno che trista pe morire stette,
Ma puro a la bon' ora era sanata,
E secotare Micco voglia avette,
Perzò vestuta d'omano co la spata
Na sera vierzo tardo se parrette,
E pecchè avea lo cuorpo auto, e garbato,
Parca propio no giovene sbarvato.

Das

Partette; e nquetto pizzeche arrivaje
Esta peral dov' era Micco junto,
E pe bona sortuna lo trovaje
Nnanze la porta de Grannizia a punto s
Con chi parlare isto non potte maje,
Pecchè ha paura de n'avere affrunto:
Ma schitto ogne momento da lontano,
La abarretta, sa zinne, e basamano.

Nora quanno lo vedde, n' appe sciato,
D'arraggia, e gelosia, ma fegne, e sfarza,
Ed essa puro sa lo nnammorato
De chella che ped essa è subbet arza,
Micco crede che sia quarche sordato,
Nè la canosce, chesta si ch' è sarza,
E quatto vote appe a lo cellevielle
De farele paura, e selatiello.

Ma po se tenne, e voac cossi Ammore,
O ch illo fuorze aveffe gran paura,
E stà da raffo, e mmira, ed ha lo core
Frusciato de martiello, e de cottura.
Granojizia ntanto pe sto frisco ardore
Stuta de Micco suio la primma arzuna,
Ca propio de volere ha resoluto
Varva de feiba nò, ma de velluto.

Cossì uno ammore ll'autro avea cacciate;
Comma chiuovo co chiuovo da no ligno;
Micco s' addona, e stanne desperato;
Ca se vede sgarrato ogne designo:
Grannizia, c' ha lo giovene abbistato;
Patto ha lo core quanto no locigno;
Diceano, o bene mio, se chesto arrivo;
Micco sta vota pee sarrà corrivo.

Di ca non voglio sta speranza mia,
Ch'aggia sempe lo sciore a lo pignato,
E a lo patrone restarrà lescia
Tanto lo graffo ne sarrà levato
Voglio arrobbare sempe comm'Arpia,
Pe dare a chisto bello nnammorato,
E panne viecchie, e pane, e lardo, e caso,
Facenno a cagno, e seagno co no vaso.

Nora che bede già fatto l'affetto
Propiamente comm'essa mmagenava,
Jettanno jeva mo quarche mottetto,
E che Micco sentesse se nzeccava;
Ed a Grannizia cerca no lazzetto,
Che da lo cuollo le pennoliava,
Ca lo vole pe mpresa, e pe faore,
E pe nzegnale ca le porta ammore.

Grannizia, ch' è bajassa de natura, Subbeto se lo cerese, ch' era ammata, E se tenne pe bella criatura, Credennose che Nora è gia scarfata: E non s'addona, e non vede la scura, Ca (commo effa mmerdava) è delleggiata; Scippa lo lazzo, e dice, te tresoro, Vorsia che fosse na catena d'oro.

Ma frame razia a notte de venire,
Ca potimmo parlare cchiù pedaso:
Micco chesto sentenno appe a morire,
Ed è commo na statola remmaso.
Puro quanno potette revenire,
Dicette io pozza perdere lo naso,
Se no ne faccio mo propio mennetta,
Quartea la cappa, e carca la barretta.

E dice

E dice, bene mio, chesta signora E cosa mia, non saccio se lo ssaje: Ora lassafa stare a la bon' ora, Si nò co Micco te la pigliarraje. Co ciento Micche, le dicatte Nora, La voglio, arranca su, priesto che faje? E mette mano propio da valente. Ma Micco non arranca, e tene mente.

E dice, ferma, torna a nfodarare,
Ca sì cierto no giovene norato,
Pocc'aviste tant' armo d' arrancare
Contra chi Marte ha vinto a lo steccato;
E perzò non te voglio smafarare,
Và a la bon ora, e siate perdonato;
E pe nne scire priesto da lo ntrico,
Senza dir autro vota pe lo vico.

Commo leparo e ha vracche a la coda,
Commo la preta, ch' esce da scionneja,
Commo nave, c'ha viento mpoppa, e proda,
Commo Tigre, che figlie secoteja,
Commo li puorce correno a la vroda,
E commo di arco frezza voleteja,
Cossi Micco correnno pe corrivo
Affuffa, e squaglia comm' argiento vivo,

Nora, che bede quanto è neammenato,
Spera ch'Ammore le farrà jostizia,
E a no bottone avennose attaccato
Lo lazzetiello che le dio Grannizia,
Pecchè parlar' a notte hanno appontato,
Azzò la gente non trasa a malizia,
Fatto ch'appe no bello vasamano,
S' abbiaje pe la terra chiano, chiano.
E quan-

- E quanno Febo scompe la carrera,
  Torna da llane, e mettese a siscare,
  Commo eo la vajalla appontar era,
  Che priceso se ventete ad affacciare,
  Dicenno, e chi me dà sta bona sera,
  Chi tanto bene veneme a portare?
  O bene mio, che gioja, e che morzillo!
  Pe scie Paffare vale sto Cardillo.
- E grazia, che me fa Vossignoria,
  Respose Nora, tu sì m' aie seruto,
  Ca se non t'aggio pe mogliere mia,
  Me scanno co no spruoccolo appontuto.
  Oimmè, non sia pe ditto, arrasso sia,
  Disse Grannizia, ca me ne'aie cogliuto,
  Ca quanno sti bell' uocchie tuoie vedette,
  Lo core, e ll'arma subbeto te dette.
- E si bè Micco m' era nnammorato,
  Ch' a paricchie anne, e pare no Marchese,
  Da lo quatierno mo l' aggio scassato,
  E no lo stimmo manco no tornese.
  Si da te, core mio, chesso è prezzato,
  Parla co lo Signore, ch' è cortese,
  E dì, ca de pigliareme aie golio,
  Ca cierto me te dace, core mio.
- E faie lo buono juorno a me pigliare.
  Ca si bè so zitella a sto Signore,
  Liberamente me pozzo avantare
  Ca sò nasciuta da gente de nore;
  E saccio tanto l'aco maniare.
  Quanto ogn'autra zitella de valore,
  E saccio fare cose da stordire,
  Ma non commene a me de te lo ddire.

Orta ca m' ha stipato lo patrone
Vinticinco docate pe la dote:
Aggio po na gonnella, e no jeppone
Nova, che n' è portata ciento vote;
De mille scartapelle no cascione,
Che stà carcato, quanto cchiù se pote,
Cride, ca ne aggio puoste ciento stiglie;
Pe fi a le coppolelle s' aggio figlie.

Nora che se pigliava sfazione
Vedere la vajassa norapicciata,
Sò no Rre, disse, s'aggio sto voecone a
Ma tu manco sartaie male neappata:
Io craie matino parlo a lo patrone,
E se non me te dace, co sta spata
Ma ne saglio a la mbruna lloco suso,
Me te piglio, e le rompo lo caruso.

Ma dimme, bene mio, le ccose belle,
Che saie fare, ca n'aggio gran piacere,
E le ddeveno dire le zicelle,
Ca le berrute s' hanno da sapere.
Sacció fare, diss' essa, affaie coselle,
Commo spero ca priesto aie da vedere:
Ma quarcuna pe mo nne veglio dire,
Pocca tu me ne prieghè, e buoie sentire.

Io saccio fare ciento sfilatielle,
Punto Spagnuolo, e l'afreco perciato,
Li pedemosca, e li punte cairielle,
No corzetto, na rezza, e no toccato;
Faccio pezzille a dece tommarielle,
Che pozzo guadagnare no docato,
Spichetta, resopunto, mazzarella,
Ntaglio, dente de cano, e sarcenella.

Nora

Nora rideva, e sotta lengua dice,
Lo malanno perzi, che Dio te dia,
Po disse forte, cierto sò felice,
E davero sarraie la vita mia:
Ora craie vengo co cierte autre ammice,
E beo la sciorte mia commo se sia:
Sine, disse essa, e non me fa sperire,
E piglia chesto, se te ne vuoie ire.

E ghietta a na mappina arravogliara,
Na bona fella de caso cavallo,
Na meza nnoglia, e meza sopreslata,
E li piede, e lo cuollo de no gallo,
No piezzo de na meura mmottonata,
Quatro tozze de pane, e no tarallo,
Che me creo ca teneva lo Patrone
Appiso, pe quann' ha lo strangoglione.

Nora le ppiglia, e dice bona sera, E se vie vace muto allegramente, Ca tene avere vinto la barrera, Pocc' ave mpapocchiata sta scontente; Po visto quanto a la mappina ne' era, Lo deze co gran gusto a no pezzente, E già penzato quanto avea da fare, Pecch' era tardo jezese a torcare.

Ma Micco steva curzo; e desperato; Pocca se vede perdere l'ammica; Che da lo core sujo ave sfratato Pe nova sciamma la carcara antica; Ma dapò, c'ha no piezzo sbariato Ncoppa lo lietto, che parea d'ardica; Se resorve parlare a lo pattone; E bedere che tene mpenione.

\*\*Scompeuns de lo Casio Setismo.\*\*

# CANTO VIII.

## CARRO

### ARGOMIENTO.

Micco conta a Grannizia quanto ha fatto
Ped essa, e dice ca non ha raggione
De le fare sto bello schiacco matto,
Lassannola pe chillo sbarvatone.
Nora vace a guastare quanto è fatto,
Pocca nee la vo dare lo Patrone.
Saglie, e move a Grannizia l'appetito,
E le mmezza a sgarrare lo marito.

MA schitto ncielo restava la Stella.

NA Che se chiamma Diana mpoetisco.

E se ne steva janca, e rossoella
L'autora pazzianno a chello ffrisco:
Già se scetava ogn'arma al munno bella,
E deva pe priezza quarche ssisco,
Ogne bajassa pure era levata,
Pe cocinare, e fare la colata,

Quanno le scuro Micco eta sosuro
Co na collera granne, e cardacia,
Ca chella notte n'avea maie dormuto,
E pe lo sdigno, e pe la gelosia,
E ghietta fuoco, e stace resoluto
De se sganare mo la fantasia
Co la ngrata Grannizia, e po pregare
A lo patrone nce la voglia dare.

- E ghlosenne a la easa, e tozzolaje;
  Ma pecche lo patrone stea corcato,
  Grannizia a la fenestra s' affacciaje,
  Penzanno fosse l'autro nnammorato;
  Micco p' atraggia no la salutaje;
  Ma dapb c'ha cchiù bote sosperato,
  Le disse, bè Grannizia, comm'aie cose
  Lasse a me pe no noviello ammore?
- Lassare a Micco pe no gioveniello,
  Che non saie de dov'è, nè chi se sia;
  Micco che fece nnante a lo castiello
  N'atto pe se de gran cavallaria;
  Quanno mettenno mano a no cortiello
  Sbentraie no Ciuccio mmiezo a chella via;
  Che sensa descressione a le mpenata
  T' allordaie no dobbretto de colata.
- E quanno te chiammaie setofa, varvera;
  Jetta cantaro, guitta, Carmosina,
  Tu saie ca pe le fare na galera
  A dece rimme jeze na matina;
  Po vedenno ca nullo taglio ne era,
  Ch' era ntanata, e pare ca nnevina;
  Io pe darete gusto, o cans agrata,
  Te le fice na "la macriata.
- Chè po nce stiette, oimme, tocca, e non tocca,
  Pe farene lo juoco de la corda,
  E tu me lasse mo cossì de brocca,
  E de nullo servizio e allecorda;
  Ma che dich iot quant'apro cchiù la vocca,
  Tanto appile l'aurecchie, e me si ssorda,
  Oh servizie, o speranze jute a brenna!
  Non saccio chi me tene, e non mpenna.
  O quane,

O quanto porria dicere, e stò zitto
De chello che fi mo ne' aggio refuso,
E strenghe, e lazze, e filo, che st'affritto
Vorzillo mio pe tre maie stette chiuso:
Bacealà co la sauza, e perzi fritto
Te portava, e le zeppole annascuso,
Lupine, e ciento cose da magnare,
Mo ch'è padiato, non ce cchiù compare,

Avarria ditto echiù, ma lo signore, Ch'avea sentuto sto tataniare, Pecchè de la vajassa sa l'ammore, Trasie nsospetto, e bennese affacciare: Micco le dice schiavo, e servetore, Se v'è commeto, v'aggio da parlare; De grazia isso respose, viene ad auto, E Micco trase, e saglie nne no sauto,

E sagliuto che fu, disse, sacciate, Ch'io songo Micco Pasiro chiammato; Ed aggio fatro a punia, e cortellate, Commo sa lo Mandracchio, e lo Mercato; Ma s'io ne deze all'uommene stoccate, Assaie peo songo stato apertosato Dall'uocchie, aimme, de ssa paisana mia; De ssa zitella de Vossignoria.

Chesta ha fatto cravone de sto core, E chisto pietto na vritera ha fatto; Chessa me fa strillare a tutte l'ore, Commo lo Marzo nniestra va lo gatto: Chessa m' ave levato lo colore, Commo malato, che face lo tratto, E creo ca priesto a' arma auza le bele; Si non songo marito a sta credele.

Per-

Perrò vengo da Napole a pregare
Me facciate servizio, e cortesia,
Non me faccite cchiù sparpetiare
Pe st'ammorosa mia gran malatia:
Ma pe grazia v'aggiate a contentare,
Che chesta senga la mogliere mia;
E pecchè non ce rieste scommodato,
La voglio nuda, e senza no toccato.

Lo gentelommo ch' avea gran golio
Levarese da nanze chell' arpia,
Respose, affè te juro figlio mio,
Ch' aggio piatate de sta malatia:
E pocca te la pozzo sanari io,
E co sparagno de la rrobba mia,
Voglio che l' aggie a sfastio de fortuna,
Nnanze che co le ecorna esca la Luna.

Se Micco avette gusto, no lo ddico, Fa cunto, ca ngraffato ha lo permone, E pecché l' ha cacciato d' ogne netico, Rengrazia, e cossì dice a lo patrone: Mo n' arefece trovo che m' è ammico, E faccio fare na fede d' attone, E torno ccà, volanno comm' auciello, Vaso la zita, e mpizzole l'aniello.

Dall' autra banna la vajassa ntorza, E manco ne po scennere la manna; Ma vede Nora, e assaciase a la ncorza, Ed a quanto ave ncuorpo apre la canna; Dice ca lo patrone le sa forza Che piglia Micco, ca si nò la scanna; Essa nanace se sbentra co no spito, Ne bà sto Varyajanne pe marito.

Nora

Nora dice che fegna d'obedire, Conzenta a tutto fora ch'a lo vaso: Ma che llà dinto lo faccia erasire, Ca farrà chello, che dirià cchiù adaso: Pecchè ha penzato cose da stordire, E lo zito, che penzatbello, e raso Venire a nozze; presirrà se asuda, Co li diente jelate, è l'arma cauda.

Grannizia che s' asciava già piccata,
Dicette, bene mio, vierie a lo ttardo;
Ca la porta asciarfaie spaparanzara,
E t' annasconno dereto a lo lardo;
Pocca pe craje s' anno la posta data;
Che ssaglia Micco, ed io Me coller ardo,
Ca se saglieste, e me stovaste sola,
Che portia fare io povera figliola?

Ha ragione la scura figliolella,
Ch'è de tre tridec' anne, ed ave ancora
Le primme aurecchie, tant'è peccerella,
E da lo munno non è scieta ancora;
Conziderare puoie quant'era bella,
E la pacienzia che ne'avette Nora:
Che pe priesto laffare sta Megera,
Partette, e diffe, io torno comm'è sera.

E se non fosse pe gabbare Micco,
Non ce tornava cchiù mmita ternale,
Perzò quanno dà fuoco a lo lammicco
La nottè, e stilla l'acqua cordiale,
Pecchè lo Sole pe gran caudo sicoo
Aspetta li remmedie a lo spetale,
Essa vente bello, zitto, e muta,
E dov'era Grannizia su trasuta.

Quan?

Quanno Grannizia vedde essa venire, Pe gran prejezza se ne jea mbrodetto; E guatza guatta da fece saglire A chiavarese dinto no retretto, Dove maie lo patrone solea ire, Perzò llà ndirizzato avea lo lietto; E disse, bene mio, ccà t'arreposa, Ca da magnare mo porto quarcosa.

E pecchè cuotto duie pollastre aveva,
Un' arrostuto, e n' autro ngrattinato,
E lo patrone magnare voleva
Ca l'auto riesto steva apparecchiato.
Diffe strillanno quanto cchiù poteva,
La gatta lo pollastro s' ha pigliato,
Fruste, fruste, oinmè scura, oinmè meschina,
Curre signore abbascio a la cantina.

Lo patrone de suria ben corrette,
Ma la gatta stea nchiusa a no cascione,
E lo pollastro caudo caudo avette
Nora, e magnava ncoppa no bancone:
La butla lo scurisso se gliotrette,
Commo se fosse stato no cestone,
E no le sece quarche ntommacata
Pe buon respetto, ch'era mmareteta.

Grannizia jeva mo da suso a bascio,
Commo navetta de lo teffetore,
E ghieale atuorno comm' auciello ad ascio
Pe l'allummare mpietto quarche ardore.
Essa stà vregognosa, e l'uocchie vascio,
Fegnennose tremmare a tutte l'ore,
Chella se nzecca, e dice, ahi sciorte scura,
Vasame, piglia core, e ch' aie paura ?
Nora

Nora si bè le parte de pigliare
Na mmedecina co lo taccariello,
Se facett' armo, e ghieze!' a basare,
Ca ntese che le jea pe cellevriello,
Po le dicette, non voglio tentare
Grannizia mia de rompere castiello,
Pecchè a la casa mia sarriffe accisa,
Si non mostraffe a tutte la cammisa.

Ed essa che se vede desperata
D'avere chello de che stà speruta,
Fa la capo de sopra, e la norata,
Dicenno, si, va ca me ne aie cogliuta;
Sò meza morta mo, che m'aie vasata,
Uh mara me commo non sò fojuta!
E si pe craie tu non me daie l'aniello,
Vao commo desperata a lo vordiello.

Co chesto Nora vennese a sarvare,
E steze chella nette ben secura,
Ca non potte Grannizia scommegliare,
Che capriccio s' asciava, o che natura;
E po de cchiù non vozese spogliare,
Dicenno ca lo sfa, peechè ha paura,
E nnanze che se jestero a corcare,
Accosì Nora mesese a parlare.

Facce mia d'oro, core de sto pietto,
Pocca a me te piacette de faorire,
E buoie de tutte a sfastio, ed a despictto
Pigliare a mene, e Micco faie sperire,
Voglio che dinto a chisto stiffo lietto,
Craie quanno saglie, facce iso venire,
Dille ch'aspetta, e a me n'avisa destra,
Ma primmo nzerra buono ogne senestra.

Ca po nee sarragg' io da parte toja, E commo fuffe un afenta farraggio, Tu a Parruneto curre, e l'uocchie stoja, Commo chiagniffe, e dl che sciorra ch'aggio! Mara me scura, s'aveffe la foja Commo sommera lo mese de Maggio, Non avarria trovato no marito. De tale chella, e de tall'appetito.

Sacse, oimmè seura, sacce, oimmè, signore, Ca lo marito mio to l'ajutante, Pecchè, dice,, ca isso non ha core De sare, commo s'usa, la via nnante: Ha portato perzò no servetose, E non s'è bregognato lo forsante Direme, ca pe seire da sto ntrico, Vole, che chillo primma stia co mmico,

Po lassa fare a me, se lo patrone
Ven'isso, o fa chiammare la jostizia,
Pe carsettare. Sto piezzo d'anchione,
Che se penzava gaudere Grannizia;
E se non aie pò chella sfazione,
Che buoie, ne rresca netta sta malizia,
Puozze morire tu, speranza amata,
Pe fare sempe st'arma negrecata.

Ed accessi co echisto appontamiento Stezero chella notte, senza fare De nnammorate nullo compremiento, E la cchiù granne chella fu basare: Ca commo diffe, Nora stette attiento. Che Grannizia non ghieffe a maniare, E s'addonaffe, e gran paura n'ave, Ch'a lo scrittorio suo non c'era chiave.

\*\*Certexe Tom. 1.\*\* D

E se Grannizia jevase votanno,
E mo na gamma neuollo le jettava;
Mo bello bello se jeva nzeccanno,
E no vraccio, o na coscia pizzecava;
Esta nfenta facca tanno cchiù tanno
Che ra addormuta, e forte ronsiava,
Uettanno, comm' a tale nnammorato,
Quarche contra sospiro spersummato.

A Micco ntanto jea pe cellevriello,
Che duono avea a la zità da saglire;
Se cauze, e scarpe, o se no jepponciello;
E non sà propio dove se spartire;
E lo ppeo ca sta sbriscio, e poveriello,
E sto penziero guasta lo ddormire:
Chi po dormire co ste spine a lato.
Senza torpise, e stare mammorato?

Scompetura de la Canto Ottava .....

51 (18 . hrf. br. m. 12

e la religio della salaria di salari La religio di di pressione della la compania della compania della



. . . . . . .

# CANTO IX.

### CARCA

# ARGOMIENTO.

Grannizia dice a lo patrone chelle
Cose, che Mora l'ave nfroceate;
Che co la zirria zompa si a le stelle;
E caccia Micco a bone chiationate;
Nora se scopre, e conta le ccoselle
Fatte pe Micco, ed isso n' ha piatate;
Vace ncampagna Micco, ed è feruto,
E da Nora ch' arriva è soccorruto.

Ra ccà, Musa mia, stace lo punto;
Defresca la mammoria, azzò ch' io dica
Chello che resta a dire de sto cunto a
E scompa docemente sta fatica:
E se maie cchiù me piglio tale affunto,
Famme scacare, e singheme nnemmica,
Pocc' ha tre bote mo ch aggio arragliato;
Me nc' ha redutto chi m' ha commannato.

Micco sagliette puro nerosione,
B Grannizia facette de manera,
Che restaie sfatta Nora, e lo patrone
Mostranno a Micco sempe bona cera;
Ed azzo ch' aggia ognuno sfazione,
Le fece mille squase fi a la sera,
Po quanno Micco voze guanciare,
A no cafuorchio lo faceste nitrase.

Dicenno, saglie suso a sto soppigno. E llà m'aspetta, e serra lo portiello, Ca mo mo saglio, e te dongo no pigno De chello che te và pe cellevriello; E se n'ommo non si de stoppa, o ligno Dirraje ca non fu maje zito noviello Nfra quanta ne facette la natura, Ch' aveffe avuto maie tale ventura.

Micco che non sapeva lo trattato, Sagliette suso muto allegramente, E chi se l'avarria maie mmacenato. Si bè fosse uno assaie cchiù ch' azzellente? Quanno lo fenestriello appe serrato, Nora che d'avè Micco steva ardente, l'ostase na magnosa, e na gonnella, Trasette dinto a chella cammarella .

E si bè se senteva spertosare Commo no crivo lo pietto , e lo core; Ed avea cchiù golio de l'abbracciare, Che n' ha golio campare uno che more : Puro no piezzo se fece pregare, Dicenno, aimmè, non vole lo Signore, (Farre nillà) ch' io sia da te vasata, Se nnanze ad isso non m' aie nguadiata .

Ma Micco che squagliava comm' a cera, Senza resposta l'abbracciava stretta, Nora che maie credea sta bona sera, Puro s'accorda, e s'abbracciaro nchietta: Ca se fegnette fare mala cera . Fu pe fare la cosa assaie cchiù nnetta; Cossi dapò ch'arreto s' è rirato, Tozza co cchiù gran forza lo crastato.

Grannizia ntanto vace a lo patrone,
Co l' uocchie pisciarielle, e scapillata,
E comm' aveffe doglia de matrone,
Cchù de na voce ncapo l' ha chiavata:
Ah ah, ched'è, diss'illo, vajaslone?
La scatolella fuorze a' scassata?
E non potive nsi craje aspettare?
Me vene voglia asse de te scannare.

Ca non è cheffo, oimmè, stat' a sentire, Mara me scura, eccome mmaritata; Famme Signore mio, famme morire, Nnanze ch' io sia da nullo sbregognata: Non aggio core manco de lo ddire, Maritemo ped'autro m' ha pigliata, Vole che dosma co no gioveniello, Che sta cod'iffo a chillo cammariello,

Potra de nnico, che me viene a dire?

Zitro ch'è fatta a me chesta vregogna:

Ma te ne lo fatraggio mo pentire,

Si puro non me dice la menzogna;

Damme la spata, lassame saglire

Llà ncoppa, pe grattarele la rogna:

Viene co mmico tu, saglie ccà suso,

Dov'è sso sbregognato presentuso?

Micco che sente tale sbraviare,
Piglia priesto la spata, e lo brocchiero;
Ca penza, lo Signore voglia fare
Cortellate ca quarche Cavaliero;
E tanto corze, ch' appe a breciolare,
Ma lo Signore ch' ave autro penziero,
Le dice, ferma ferma, mascauzone,
Quanto s'affesto buono sto jeppone.

Ched' è patrone mio? l'aggio vasata
Commo moglière mia cod'ogne nore,
E se d'autra malizia s'è tentata,
Fa carne pe l'aucielle de sto core;
Ma chillo mese mano pe la spata,
Ch' era no gentelommo de valore;
Ed accommenza co na furia strana
Senza la grata a battere la lana.

Micco che crede a buono sinno fare,
E non sà lo triunfo che l'è fatto,
Non sà che ddire, nè che se pescare,
Attoneto restanno, e stopefatto.
Perzò non avett' armo d'attancare,
Ma se ne scese bello guatto, guatto,
E fi abbascio a la strata appe a li scianche,
Sempe de chiatto, ciento cuorpe franche.

Po disse lo Signere a la Zitella,
Dov' è chill' autro che benea co isso?
Quanto le faccio n' autra sarciutella,
E beo se po lo aito è chillo, o isso;
Ma Nora de Grannizia ha la gonnella,
E stece l'uno, e l'autro stare ammisso,
Ca le fece addonare lo vestito,
Ca non volca mogliere, ma marito.

E tanto cchiù ca diffe, non gridare,
Aggie piatate de na sfortonata,
Che se vorria co Micco mmaretare,
Pe golio ch' ave de stare norata:
D' una che l'ha boluto secutare,
Si bè n'è stata sempe maltrattata,
D' una che se, non. l' ave vò morire,
Tanto sto sgrato la face sperire.

E pe lo filo contaje lo cunto
De quanto co Grannizia avea trammato;
R le sortio commo voleva appunto,
Peschè lo gentel'ommo era aggathato;
E pe piatate se pigliaie l'affunto
De trattate sto bello parentaso,
Grannizia sente, ntorza, crepa, e schiatta,
Dicenno, ah tradetora me l'aje fatta.

E se non fosse, ch'essa avez paura
De lo patrone, se sarria sciongata
A muorze, ed a rascagne a Nora scura,
E l'avarria la facce stroppiata:
Lo patrone s' addona, ca cottura
N' ha la vajassa, e bedela arraggiata,
Ride, e Grannizia cchiù n' abbotta, e ntante
A chillo cresce gusto, a chella chianto.

Puro all'utemo è forza, ch'essa sbotta,
Dicenno, tiente pettola verruta,
Ca pe no vaso me sacea sta notte
La contegnosa, ch'era addebboluta:
Mo prega chi le denga quatto botte,
Vide commo nce sta nearzapelluta,
Da dove Ammore sto giojiello sceuze?
Da la Chiazzetta, o puro da le Cceuze?

Ma lo patrone la fa stare zitto,

E dice a Nora, puoie da craje nnenante
Venireme ad asciare a pede fitto:
Tanto farraggio, ch' avarraje st' amante:
E non sarraggio a faretello io schitto,
Ma quanta m' ascio amice tette quante,
E nee volimmo tanto trafecare,
Che n'ogue muodo t' aggio a nguadiare.

Nira

Ntra chisto miezo fu lo Colonniello
Avisato, ca già li forasciure
Jevano mmiero a no cierto castiello,
Ca se jea priesto l'avarris cogliute;
Perzò s'era sosuto mateniello,
Ed avea tutte l'uommene allestute,
F. comm'è notte penza d'ammarciare,
Fuorza quarcuno ne porrà pigliare.

Micco, che steva curzo, e desperato; E se la pigliarria co chi se voglia, Già co tutte le gente era abbiato, Ed avea de commattere gran voglia; E de manera asciavase arraggiato, Ed aveva a lo core tale doglia, Che se tanno arrivava no squatrone; Avarria fatto commo no lione.

Dalle, diesa, fostuna, ecco ch'aie gusto
De straziare Micco poveriello,
Non vasta quanto Ammore le dà sgusto;
E sbotanno le và lo cellevriello ?
Singhele tu peral cura d'Agusto,
Portalo co Grannizia a lo maciello,
Non te-stracquare maie pazza vertuta,
Jettame sopra ccuotto acqua volluta.

Ma Nora quanno sa, ca va ncampagna,
(Quanto po ncore femmenisco ammore!-)
Tutta se pesa, e tutta se rascagna,
E se secorda de quanto avea valore:
Po dice, dove vaje senza compagna,
Senza chella che t' ha dinto lo core?
Vengo, core mio bello, io vengo, o Micco,
E mmiezo li nnemmice, e te me nficco.

Non

#### CANTO IX.

Non voglio te feresca forasciuto,
Voglio ammore pe me te fera schitto;
E manze singhe da nullo feruto,
Io sia zollara, e siale beneditto:
Non sarrà maie sso cuorpo suo cogliuco,
Si n'è cuotto sto core, azzo, e affirieto,
Ca si bè an' uodie sempe, e faie despietto,
Te sarraggio rotella, e parapietto.

Ed a chell' ora scle da la Cetabe,
Pe se minescare co la nfantaria,
Ma pecchè non sapea buono le strate;
Sola, e de notte po sgarraje la via;
E ghiette dove stevano alloggiate
Cierte uommene de granne cortesia,
Che l'alloggiaro, e fecero avertuta,
Ca chella notte propio era nasciuta.

Pecchè, differo, tanta de li Lupe Sè pe sti vuosche, e pe cchiste vallane; Che conca paffa pe tale searrupe Se lo megnano vivo nduie veccune; E se non si magnato, e non derrupe; Si pigliato a lo mmanco da latrune. Che la notre, e lo juorno pe sse strate Pe fare caccia staceno agguatrate.

Perzò puoie stare ccà tanto alloggiato, Quanto te piacerrà de te nee stare, Ca da nuie sempe maio te sarrà dato La stanzia, stramma, e lietto, e da magnare: Pecchà le munno avimme camminato, E frostiere nee piace d'ajutare, Renneno a duppio chelle ecortesie, Che foro fatte a nuie pe se autre bie.

Ma vuie de dove site? e dove ire Pentate, ccà becino, o cchiù lontano? Decitemello, se ve piace dire, E site Gentelommo, o popolano? Songo, le dicett'esta, pe servire A bostra Segnoria, Napoletano, E bench'io sia nasciuto nsra lo grasso, Mo sò pezzente, e bao poco da rasso.

Pe ccierto site tanto accrianzato,
E tale nfanzia avite, che derria
Ca site Cavaliero titolato,
E mmerdate piacere, e cortesia;
E se site pezzente, ma norato,
S'io poteffe, co bnie me cagnaria;
Ca le recchezze mo tanto prezzate,
Sò de lo core vipere arraggiate.

Oh quanto soit'a seta, e tela d'oro;
E nfra museche, balle, e feste, e ghiucos
Stace desgusto, arraggia, e gran martoro,
E ferite ha lo core, e l'arma fuoco!
Che penzate, che sia chillo tresoro,
E serveture avere ad ogne luoco,
Ed effere Llustriffemo, e famuso è
E magnare no funcio ntoffecuso.

No povero fa ricco no carrino,
S'ha pane, e caso, magna rialato,
Ne le fa mmale l'acqua, si n'ha bino;
E n'ha sospetto, che sia ntoffecato:
S'esce la sera a notte, o ben matino,
Non ha paura d'effere arrobbato,
Lo vierno cchiù che felba l'è la frisa,
E po la State và scauzo, e gcammisa.

Non se le dace n' aglio, che non sia Sbarrettato da Rienzo, o da Masiello, O sia chiammato tune, o vossoria, O pe nomme, o siscanno comm'auciello; Quanno stà pe la casa, o pe la via, Non se le vota maie lo cellevriello D'estre affeziale, o titolato, Ca l'uno, e l' autro dà pe no docato.

E lo vero pe ccierto essa dicette,
Ma chello essere ricco, e gran Signore,
Avere cuocchie, lettiche, e seggette,
E quanto vole a tutte quante l'ore:
Avere uommene, e semmene soggette,
Me creo ch' allegra de sciorte lo core,
Che quant' ave lo munoo aspre tormiente
Non ponno ntrovolare sti contiente.

Ma lo povero sempe ha da penzare
Comm' acchiettà tornise a lo pesone,
Ca schitto no carrino c' ha da dare,
Vace pe la saccocciola mpresone.
Quanno ave carne, e la vò cocenare,
O non ha lardo, o non ave cravone,
Nfine sempe le manca quarche cosa,
E lo cuorpo, e la mente maie reposa.

Satrà la casa soa no vascetiello,
Che le serve pe sala, e pe cantina.
L'Aseno sta cod illo, e lo poreiello,
E lo cane, é la gatta, e la galina:
Pe lietto tenarrà no sacconciello,
Ed avarrance a capo la latrina:
E fommosa cossi la cemmenera,
Che meglio le sartia arare ngalera.

S' ave mogliere, o figlie, o sfortunato!
Chella vede na rrobba a la commare,
E dice, ecco marito m' hanno dato.
Che maie na strenga me potte accattare.
Chille vanno pe ntuotno a lo pignato,
E che sia cuotto non voano aspettare,
Chella chiagne c' ha povero marito.
E chille, c' hanno ricco l' appetito.

Canta lo gallo, ed abbaja lo cane,
Gualia la gatta, e lo sommiero atraglia;
Chiagne lo peccerillo ca vò pane,
E se sente no miglio la vattaglia:
Po quanno stracco, e zitto ogn'uno stane;
Miezo muorto se corca a chella paglia;
E quanno crede stare atreposato,
Se sose, ca lo figlio l' ha cacato.

Ma stanno de ste cose a chiacchiarare; Sentettero n'allucco, e no remmose, No dire ammazza, ammazza, no sparare; Che metteva gran chella, e gran terrore, Perzò se jero priesto ad affacciare, E Nora, ch'ave lo ffuoco a lo core, Scennette a chiazza, e bisto li sordate, Jeze gercanno Micco pe le strate.

Pecchè lucea la Luna, e se poteva
Vedere commo miezo juorno fosse,
E pe dinto le spate se ne jeva,
Ch' erano già de sango sutte rosse;
E tanto ammore, e lo gollo poteva,
Che sarria scesa a le tarraree fosse,
Quanno penzasse llà de lo erovare,
E aon mancava maie de lo cercare.

E l'asciale puro, ma l'asciale, che steva
Cchiù da chill'aurro munno, che da chisto,
Pecchè tanno pe tanno l'accedeva
No forasciuto, che nterra l'ha bisto:
Che s'essa a tale punto non correva,
Lo negozio de Micco era già listo,
Ch'era lo poveriello sciuliato,
E stea da li compagne assaie smammato,

Nora repara chella correllata,

E sompa armosa, e mmiezo se le mpizza,

(Oh quanto pote Ammore) na stocata.

De lo nnemmico da propio a la zizza,

Che fu de tale sciorte nnevenata,

Che senza scire de sango na stizza,

Lo chiavaie nterra, e l'arma (arraflo sia)

Tutt'arraggiata se pigliaie la via.

Ma pecchè rutto no pede cadenno
S'avera Micco, e puro stea feruto,
Steva benedicenno, e mmardicenno
Chi l'ajutava, e chi l'avea sarciuto:
Nora, che bede fatto lo tremenno
Cuorpo, ch'acciso ha gia lo forasciuto,
Se vota ad iffo, commo mamma a figlia,
L'afferra stritto, e mbraccia se lo piglia.

E dove ad essa dezero ricietto
Co tanto ammore, ch' è poco lontano,
Lo porta Nora, e corcalo a lo lietto,
Quanto meglio poretre chiano chiano:
Addove tutto lo pigliaro a pietto
De covernarencillo fi ch' è sano,
Pe fare, cemmo disse, ncrosione,
Sempe piacere a tutte le persone.

Dove s' ascia non sape Micco dire, Mentre le fanno tanta cortesia; E co no gran golio stà de sentire Chi lo valente gioveniello sia; Pare, che lo canosca, e non sà dire Addove; e Nora co sta malatia Spera de fare tanto, si non more, Ch' iffa pe caosa soa scarfe lo core-

E co cchiù delegenzia attuorno l'era,
Ca no la mosta ntuorno a na menestrà,
Nè l'abbannona maie matina, e sera,
Cchiù che navetta de telato destra;
Cossì l'Asena corre de carrera,
Quanno passa corre de carrera,
E che non face-Ammore a ssierve suoje,
Ca le pogne dereto comm'a buoje.

Scompetura da lo Canto Nono.



# CANTO X.

# CARCO

### ARGOMIENTO.

Nora se seopre a Micco, e Micco resta Stopefatto vedenno tale chella: Sana e la nguadia, ca già stace lesta, Ed allogata s'ave na gonnella: Cierte Segnure fanno a tale festa Na mpertecata co na jostra bella, E pò na farça, e mmitano Grannizia, Che sempe grida jostizia, jostizia.

la la fortuna s'era satorata

The fare strazie a chesta poverella;
Ed a chille Signure avea contata
Nore de soie disgrazie la novella:
Già Micco l'avea bona affegorata,
E dicea fra se stiffo, è fuorze chella,
O l'è parente, o veglio, od'è che dorma,
Perzò la chiamma, e dice nchesta forma:

Giovene mio, si non l'avite a male,
Deciteme v'asciate nulla sore?
Ca canoscette na Signora tale,
Che me porraie no sbisciolato ammore;
E mo canosco ca fuie bestiale
A no l'effete schiavo, e servetore,
E buie nne site propio la fegura
A lo parlare, ed a la neomatura.

Ma si me soso da sta malatia,
A la ncorza jarraggio dove stace,
E se non ha cagnato fantasia,
Me la voglio pigliare, e stare mpace.
Nora, che sente chello che borria,
S'allegra tutta, e no gran core face,
E diste, fosse Nora de Varletta,
Che stea de casa mmiezo la Chiazzetta?

Chessa decette Micco, e be t'è sore?
Si, disse Nora, e stace ccà becino,
E bole ch'io te faccia tanto nore,
Che remolla sso core diamantino;
E se tu le portasse quarch'ammore,
Ccà la farria venl da ctaie mmatino;
E chesto faccio, benche le sia state,
Ca de li suoie tormiente aggio piatate.

Ainme, dicette Micco, m'aie feruto, Pecche a diréme chesso avite tuorto. Ca songo propiamente resoluto, Daremello pe schiavo vivo, e muorto: E Nora disse, se t'aggio cogliuto, Non voglio speriongare la consuorto, Damme ssa fede, e sia co la bon'ora, Io, so la schiava toja, io songo Nora.

E se st'ammore mio mmerda platate,
Penzalo tu da chello che bediste,
E quanno le fferute sò sfanate,
Famme contenta commo prommettiste;
Oh ch'allegrezza granne, o ch'abbracciate.
A chillo ditto fare le vediste!
Pò se parlato n'uosto mastro à dire.
Quanta potte essa chillete zossirie.

E li Signute de la maffaria
N'avetteso perzi gran contentezza;
E quanno scette da la malatia;
Mmitaso ciento a tale parentezza;
Ca vonno fare st'antra cortesia
De spennere a sta festa, ed allegrezza;
Ed ogne foretans fu mmitata;
Che-beneße a ballare la spallata.

Ntra ll'autre le patrone nce venette
De Grannizia, ch' a chiste era parente,
Ch' iffo la festa an' ordene mettette,
Che pe ccheffo era lesta affaie gran gente;
Ma non can' iffo sfazione avette,
Quanto Grannizia stea scura, e dolente,
E fu sta crepantighie accasione
De fare festa co echiù sfazione.

Ora quanno venette la jornata,
Che la festa gia fare se deveva,
Micco, e la zita sosta na frascata,
Nzieme co fi Signure se sedeva;
Nora stea bella all' nocchie de na fata,
Co cierte treaze, ch' allogate aveva
De lino rinto co la zaffarana;
E na goanella de na forctana.

Grannizia steva llà, pecche boleva
Lo patrone, che stesse accanto a Nora;
E quanno quarche femmena veneva
A dicere a la zira, a la bon'ora,
Esta l'ora, e lo punto mmardiceva,
E co l'uocchie le scea l'arma da fora;
E grida, ch'a lo core ave sto chiuovo,
Commo gallina, che bò fare l'uovo.

Lo patrone de riso era scosuto, E chill'autre Signure tellecava: Nchesto no cierto suono fu sentuto, Che tutta la campagna ne ntronava: Perzò cchiù d'uno già s' era sosuto, Pe bedere la cosa commu stava, Ognuno stace ammisso, e stà sospiso, Commo chi sauro aspetta de chi è mpiso.

Ed auzaro la vista mmacantute

A bedere sto suono, e che cosa eje;
Ecco ca ciento mmorre so benute
De mascare, de farze, e de torneje:
Ognuno pe norarese ha spennute
A ntriche, e striche cinco rana, e seje;
E portaro a bizeffia, ed a montune
E mprese, e mutte, e nciegne, e mmenaiune;

Pizio, ch' era lo capo de na mmorra,
Portava n'Alecuorno a lo brocchiero
Co lo mutto: Nesciuno me neavorra,
Se pe sciorte ave rutto lo bicchiero:
Aveva a la Spagnola cappa, y gorra
Dè seregnano, e ghieva tanto autiero;
Ch' appena de li zite a la presenza
Vasciaie la capo, e fece lleverenza.

Era Cecio cod' isso a chesta danza, Ch'avea le ccauze a brache, e lo jeppone De panno de cerrito co la panza, Comm' a prieno, abbottata de cottone: La mantea accossì granne all' usanza, Che non saie s' è balice, o s' è bracone, Co no cuorno pe mpresa, e co no mutto, Scerna s' è sano, e sona quann' è rutto.

Cola

Cola veneva appriesso, e la barretta
Portava de peluzzo verdegajo,
La cauza a mattacino rolla, e stretta
De cammuscio, e de riso era lo sajo;
E co gualdrappa gialla de lanerta
Jev'a cavallo a n'Aseniello bajo,
Co no Voje tunno, e co na secitta nquato,
Junto a la Vacca tirarrà l'aratro.

Appriesso a chiste jea na folla granne
De cornamuse, tromme, e tammorrine,
Tutte co giubbe, barretune, e banne
De tela negra, e stelle de lupine;
Na sarma pò de cannavo, e de canne,
Pe rompere le llanze a li facchine,
E po dereto a cchiste, o Musa accorza,
Sciosciame da dereto, e damme forza.

Chi porria dire mo lo granne spanto, S' avesse ciento lengue, e bocche ciento, Che secotava, e che pò avesse tanto Sciato, che stesse a tuzzo co lo viento? No catro ch' era accossì bello, quanto. Trasesse a Romma maie d'oro, e d'argiento, A tiempo che sciogliuto quarche mbruoglio Trasea lo Mperatore a Campeduoglio.

Era d'ellera tutto, e de spatelle, E de franne de vita notrniato, Che co le france nfronte, e campanelle Da crastate de Foggia era tirato: Ncoppa nee jeano tre bone zitelle, Che d'Ercole de pelle, e mazza armato, Co le ddenocchia nterra steano ntuorno, Che le donasse agrazia cierto cuorgo.

Era

Era lo carro fatto co tal arte,
Ch'Automedonte po ire a la striglia,
Tutto era mmenziune d'ogne parte,
Da fare deventare arco le ceiglia:
O carro digno de te dire nearte,
Otrava de lo munno mmaraviglia:
Apollo agge pacienzia, s'aie st'offese;
Lo carro tuio non vale non tornese.

Commo sto carro a lo cospetto jogne
De li Zire, e lo cuorno Ercole dace,
La Copia neerra co lo cuorno pogae,
Che comparere mille frutte face,
Cocosze longhe, rape, puorre, e spogne,
Che se ne piglia chi le pare, e piace,
Ed a lo zito danno a na sportella
Fasule frische, ed uva cornicella.

Dall' autra banna venne n'autra troppa
De cravaccante neoppa li sommiere,
Le bide trottiare a chioppa, a chioppa,
Da fare mmidia ad ogne Cavaliere;
Ciommo è lo primmo, che no cuorao neoppa
Porta de ciervo puesto a lo cemiere,
Co lo mutto: Già Renza chiuso m' ave,
Io ne porto lo cuorno, essa la chiaye.

Portava no cappotto de sommacco
Nforrato de zizena carmosina,
Lo cauzone trajiato da no sacco,
Ch' avea guastato propio la matina;
Lo cuorpo lavorato comm'a giacco
De filo verde, e lana nearnatina,
La montera de mmisco nigro, e giallo,
La pennacchiera de paone, e gallo.

#### CANTO X.

Venea dapo Renzone, e no vestito
Avea d'arbascio tutto quanto sano,
Che ne' erano bottune affaie de vrito;
E pe echiù sfarzo senza paffamano;
No scuto avea de fico affaie polito,
Dove dicea no mutto Ntaliano:
Neoppa na bella, è lustra cenniela,
Legata all' oro è meglio assaie, che sola.

Cuosemo jea dereto, e de vajetta
Avea na giubba co le firance rosse,
De ferrannina gialla la cauzetta
Longa, e chiantuta, che coprea le ccosse;
La mpresa (sì n'è curzo co staffetta
Lo cellevriello mio) mme creo, che sosse
No cauzaturo co no mutto strano,
Se miezo servo, che farraggio sano?

Appriesso po venea na grossa frotta
De serveture tutte de librera,
La giubba ognuno avea de saja scotta
Rossa, e de panno verde la montera;
Chillo va galoppanno, e chisto trotta,
Chi va de passo, e chi va de carrera;
All' utemo se vede, o Musa ajuta,
Se non pontille la casa è caduta,

Venea no carro tutto de cartone
Verde, e lucente po d'oro pisato,
Dove ne'era na nave co Ghiasone,
Co l'Argonaote a fare guerra armato;
Tutte prunte a robbare no Montone,
Cossì l'essere piecoro è stimato;
O selice chi è piecoro ogge nterra,
Ca pe la pella soa se face guerra.

#### MICCO PASSARO

Ora chiste arrivate a chillo luoco;
Dove steano aflettate Micco, e Nora,
Accommenzaro, o bene mio, e che ghiuoco;
Che duraie, se non mento, cchiù de n'ora;
E se lo cielo non facease vruoco,
Le scaramuzze durarriano ancora,
De cannuccie, de chierchia; e pò cchiù bello
Correttero na papara, e n'eniello.

Ma già ch' era smontato da cavallo
Lo Sole, e ghiunto all' ostaria del Moro:
Na mascarata accommenzaie no ballo,
Che Nora, e Micco stopefatto foro:
Le giubbe a la Moresca de sangallo
Aveano, e de brattino stelle d'oro,
Campanelle a le ggamme comme s'usa;
E sonanno cornette, e cornamusa.

Fecero mattacine, e abbattemiento,
La mpertecata, e mille cose belle;
E scomputo che fu l'abballamiento,
Danzaie n'autro delluvio de zirelle:
Ogne gualano a canna aperta attiento
Steva mmiranno fitto cheste, e chelle;
Che ballanno faceano nmeretate,
Cchiù gran fracaffo, che cavalle armate:

Maie vista fu cchin bella gioventute,
Ne neaco Palla, Venere, e Gionone,
Che nude nnante a n'ommo songo sciute
P' avere no ectrulo, o no lemmone;
S' avesse le Pastore Ideo vedute
Ste femmene de chelle a paragone,
Venere era speduta, e Trois utorze
Cossì priesto non ghieva pe le atorze.

Ne ers

Nc' era Ciomma fra l'autre, oh che bellezza,
Oh che spanto, oh che gioja de lo munno:
No parmo, o poco manco avea la trezza,
Stritto lo fronte, e picciol' uocchio, e tunno,
Lo naso era appontuto comm' a frezza,
La vocca ne neacava Compà Junno,
Quanno cchiù docemente a no rotiello
Canta le storie nnanze a lo castiello.

Portava de Gragnano na gonnella
Co le strenghe de filo verde, e ghianche;
Na cauzetta a lanterna rossa, e bella,
Che chi la vede è forza che s' allanche:
Aveva mpede pò na scarpetella,
Co che ammore stroppeia, spalle, e schianche,
Longa, auta a cuollo, e granne de tallone,
Che ne era juto sano no montone.

Zeza pure nce fu la cchiù cianciosa,
La cchiù bella che fosse a lo Casale;
Ogne sguancia parea na fresca rosa,
Ogn' uocchio de na Pica lo specchiale;
Tutta comprita, e bella, e non ha cosa,

Tutta comprita, e bella, e non ha cosa, Che ne pozza la inmidia dire male, Autro creo che tacciare essa non pozza, Se non ch'è zopparella, ed ha la vozza.

Ma dove lasso a te, Meneca bella, O schiecco de bellezza uneca, e sola? Ballanno tu cossì cianciosa, e snella, Mettiste ciento core a la gajola: Che mo gridano sempe, o cianciosella, Dà pe piatate, dà quatt' ova a Cola: E tu crudele a chi tra doglia nvecchia,

T' ale chiavato lo mafaro a l'aurecchia.

Cho-

Chesta è ben degna, che ped-essa strutto
Se vea chiagnenno cchiù de n'arma, e core;
La facce ha propio commo no presutto,
Ch'è miezo janco, e russe de colore;
Lo naso nsuso, ed è lo lavro ascintto,
E l'aurecchie callose, e sciute nsore,
E no la guasta niente de modello,
Si bè ha na nata a n'auocchio, e lo scartiello,

Ma chi vò dire tutte le bellisce
D'ogne guagnastra, ch' a la festa jette,
Le campanelle, zumpe, scorze, e bisce,
Che pe fi, che sudaro se facette?
Scumpela Musa, Micco addebelisce,
E bole autro ca saute, e travocchette,
Ca non vede maie l'ora ch'illo puro
Faccia na corza d'Aseno a lo scuro.

Puro quanto cchiù po la fegne, e sfarza, Pe non dare che dire a le perzone, Fi che scompette direse na farza, Che deze a tutte quante sfazione; Non fu de burle, e de conciette scarza, E nfra l'autre nes fu no yajassone. E no smargiasso fatto co malizia, Che trasformava Micco co Grannizia.

Ma se chella crepava, Micco ancora
Facea bottune, pocca era affaie notte;
E non vedea (scuriflo) maie chell'ora,
O che sficcaglie, o smafare la votte;
All'utemo pe mano piglia Nora,
E dice a tutte quante, bona notte
E trasenno cod'effa a no retretto,
L'autre ammarciaro, islo ficcaise a lietto.

Do-

#### CANTO X.

Dove subbeto puro se corcaje
Nora soja senz' effere pregata;
E corcatase stritte l'abbracciaje,
Ca non se crese maie tale jornata;
Chello che po ntra loro se paffaje
Da primmo affauto fi a la ritirata,
Che serve a dire? vasta ca lo Micce
Tornaie la primma notte giallo, e sicco:

Scompetura de lo Decemo, ed utemo Canto.

s, tachara

£ 5 5 5 5 5

# NCANTATO



# LO CERRIGLIO

#### CANTO PRIMMO.

#### ARGOMIENTO.

Parla so Cicco, e Cola Serchiapone; E co l'aute compagne fa conziglio, De fa no gruosso, e gagliardo squatrone; Pe ghire a conquistare lo Cerriglio: Chesto vene nsentore a lo Patrone, Ca pe sutto se sente lo vesbiglio, Nne n'attemo n'aserçto fa fare; Pe bole a Sarchiapone arrojenare.

O canto chelle fforze, e chelle pprove,
Che fecero ciert' uommene valiente
Cehin d'Orlanno, cchin d'Ercole, e de Ciove,
Auze a paro de chisto non sò niente;
E dico ancora commo fuieno nove
Chiste, e se steano a spizzolà li diente,
E feceno ntra loro no conziglio
De ire a conquistare lo Cerriglio.

O Muse vuie, che solerarie state
Neopp'a sto monte, e maie no ve partite,
Ve suppreco, ch'a bevere me date,
Comm'all' aute afferate vuie solite:
Ca non sò nuovo a chessa nfermetate
De poetare, perzò vuie decite,
Mentre ch'io serivo neopp'a no vreccione
Vierze, pe mmortalare a Sarchiapone.

Massema mo, ch' ascire da Levante
Vedite Apollo co lo carrettone,
Che cantare pe forza è abbesognante,
Ca po si none ve mette mpresone;
Ed io m'assetto ncoppa a si erve, mante
Ch'accommenza a sona lo calascione;
Pe dareve chist' auto mio tributo
De sto Poemma vero, e non fegnuto.

Era, commo ve dico, Sarchiapone
Anciello d'acqua, ma lo cchiù balente
A sonare l'arciulo, e lo tremmone
De quanta fuino a Napole azzellente;
Ommo, che despotaie eo Ferrantone
Masto de scola, e llà tutte le gente
Stevano a cann' aperta a lo contrasto,
E ghiodecaieno, ca perdíe lo masto.

L' aut' era Rienzo porzi baloruso,
Ommo de nciegno, é de gran fonnamiento;
Che quann' era picciotto a lo Pertuso
Ne volev' iso sulo cchiù de ciento:
L' aut' era appriesso lo Dotto Vavuso a
Ch' a correre faceva co lo viento,
Ed era bello, museco, e galante,
Famuso, vertoluso, e porzi amante;

Masillo è poné, cchiù de chillo Chiotta,
Che fu mastrone de lo gran sbaratto;
Chisto, si la menestra è cruda, o cotta,
Se la gliotte co tutto lo piatto;
E bi ca vide maje ca s'abbotta,
O ca lo ventre sujo se fa chiatto:
Nfine ha lo cannarone tanto gruosso.
Che se gliotte la carna, e perzì l'uosso.
L'auto

L' auto se chiamma lo gran Menechiello , Che sempe vace armato de cortelle ; Chisto sa cchiù de Micco de doviello, Ed è muto valente a le ppanelle: Cierco ca se lo granne cellevriello Mostraffe, porria vencere le scelle; Che fece chillo, co tanto artefizio, Ch' a maro po cadette mprecepizio . :

Peppo l' auto se chiamma, ed ha lo nase; Ch' è fatto a muodo de no catenaccio : Chisto soleva i spisto a Parnaso A fruscià Febo, e dà a le Mmuse mpaccio; Vasta, ca corre ancora nfi a lo-ccaso L'addore de na fella de migliaccio, Che no juorno paffanno pe lo Muolo, Se la gliottie sott' a lo ferrajuolo .

Sequeta Cicco de casa Fragnola, Ch' a fragnere fragnes conis de molino Ed avea mmocca na valente mola. Che steva sempe lesta a lo cammino : L'auto è chiammato lo Poeta Cola, Che lejea chillo de casa Marino, Ommo de ciappa, e de norata famma; Chisto, tra l'aute, era de franca lamma.

E l' utemo era Jacovo valente . Che fece mille prove a lo Mereato, Che da tutta la frotta de la gente Jacovone pe nnomme era chiammato; Musa te prego famme venì a mente Le fforze de chist ommo affaie norato: Azzò ch'io manna co famuso stile Le balentizie soie da Vattro a Thile .

Era lo tiempo, che Febo sfrattava,
Pe la paura de lo Scorpione,
E priesto all' auta casa s'accostava,
Pe non llevare quarche mozzecone;
Quanno la Famma lo pietto abbrusciava.
De lo samuso 'Aroje Sarchiapone,
De fare nove mprese, e ghire arrante,
E de manna la casa soa anenante.

E mentre stea penzanno sulo sulo, Commo potefie accommenzà la Guerra, L'armo eresceva cchiù de no cetrulo, Quant'è adacquata bona chella terra: Ecco venire a cavallo a no mulo Cicco, co Cola neroppa; da la Gerra: Cicco eo li stivale, e a li rallune Cola tenea legare li sperune.

Quanno Sarchia vedette Cicco, e Cola; Ora penate vuie, ch'armo facette: Aie visto maie quanno da la gajola L'auciello sbigna, ed a ful se mette ? O quanno lo scolaro da la scola Esce, che d'allegrezza le ccauzette S'enchie peral? cossì s'allegra, e pare; Che sia de l'allegrezza lo compare.

Po diffe, o bemmenute: o ben trovato,
Responnettero lloro, e scravaccaro,
E nrembra tutte tre fuino affettate,
De lo cchiù, e de lo mmanco po parlaro:
Po diffe Sarchia, o uommene norate,
Ca comm'a buie non aggio nullo paro,

Io creo, ca vuie sapite muto buono,
Pe chillo tiempo, che me canoscite,
Io so de lo Mercato, e Puotro, trunno,
E si manejo buono spate, e spite;
E si la Famma sempe co lo suono
Verveseja de me, perzò unite
Ve preo, che state tutte quante nchietta,
Pe fare de Cerriglio gran inennetta.

Pocca chisto ne' lia fatto sempe guerra, E ne' è stato nnemmico capetale:
Nuie lo volimmo mannà nchiana terra,
O veramente morì a lo spitale:
Ogn'uno priesto ad ammolà la sferra
Se dia, pe fare gran fracaso, e male,
E chiammarrite a la ncorsenno, e priesto,
De li compagne tutto l'auto riesto.

Chiammate Peppo, chiammate Masillo, Chiammate Micco, Rienzo, e lo Dottore, E Ghiscovo perzi, ca n'è berrillo, Ma è ommo tutto chino de valore: De nuie nesciuno è quacche peccerillo, Ca simmo la sostanzia, e lo sciore: Zoè comm'è lo graffo a lo pignato, Cossì nuie simmo mo de lo Mercato.

E nerosione ogn' uno craie matino
S'aggia ad asciare co la spara a llato,
O a la Sellaria, o a lo Pennino,
Dapo ch' avite ogne compagno asciato;
Pecchè avimmo da effete vecino
A lo Cerriglio, nnante che schiarato
Se sia lo juorno, e lla starrimmo natesca,
E ne' enchiarrimmo buono la ventresca.

Ogn\*

Ogn' uno alliegto, e co lo riso mmocca,
Dicette, o bene mio, buono aie penzato,
Ca nce volimmo nchi mo che nce tocca
De le rrobbe de chisto sbregognato:
Sta notte non sia nullo che se cocca,
Ma sempe stenga pesole, e scetato,
Penzanno, che sia priesto la matina,
Pe fa fracaffo, streverio, e roina.

Ma già se ne veneva da le ggrotte
De li Zingare tinte de craune
Adaso adaso la maddamma notte,
Pe fa scurare tutte li cantune;
E Febo conzegnava bone zotte
A li cavalle co li capezzune,
Pecchè le facea suonno, e bolea ire
Co la mogliere d'Oceano a dormire.

Lloro l'ammice jettero trovanno
Pe tutte li cafuorchie de le cchiazze,
Che parea, che ghiettassero lo banno,
Ed erano tornate quase pazze:
Chi jea saglienno, e chi jea tozzolanno,
Ch'apperò ad abbuscare bone mazze:
Ma po, che tutte quante appero asciato,
Tutto lo fatto l'appero contato.

Ma lasso sto negozio contare
A Cola, ch' era buono parlatore,
Ed abbesogna a Sarchia mo tornare,
Che stea contanno tutte quante l'oree
Non se voleva niente appapagnare,
Pecchè avea famma d'acquistare nore,
Ma paro messè Pavolo venette,
E lo mantiello neapo le spannette.

23

Ma non pe cchesto lo suonno potevá
Co l'acqua de lo frate fa scordare
A Sarchia chello, che penzato aveva,
Zoè de lo Cerriglio conquistare:
E mentre chello ppoco s'addormeva,
Pe la cocozza se sentea ntronare
Na voce, commo scesse da no cuorno,
E dicea, suse Sarehia, và ch'è ghiuorno.

Isso, che ntese chesto, se sbegliaje
Co no gran schianto, e miezo sorrejuto,
E da valente subbeto s'auzaje,
Pe bedè s' era llà quacche paputo;
A la fenesta priesto a' affacciaje,
Ma lo Musno a chell' ora era ammotuto;
Sulo ncielo Febèa steva affacciata,
E da misse sitelle morniata.

Febèa, ch' era sciuta a fa la spia,
Se ne' era quecarcuno pe le sserve;
Azò non fosse vista pe la via,
Mentre scenneva, e gniea mmiezo a le berve;
Pecchè volca sgannà la fantasia
Co chillo, che dormeva ncopp' all' erve;
E pe paura de lo suio parrone
Se pigliava annascuso statione.

Vedenno chella facce tonna, e ghianca;
Che parea no sciaudone naucearato,
Le venne cchiù che non avea l'allanca;
E priesto se vestie, e s'appe armato;
A lato se meetie na lamma franca;
Che poco mante avera amafarato i
No gatto gruoffo; e graffo soriano;
E lo pummo era a milo aramostano;

£7: . 4.3

Po scese a chiazza, e steva paffianno.
Comm'a chillo che fa la sentenella,
E dicea, quanno se fa juorno, quanno,
Pe dà a Cerriglio la gran cacarella è
Ntratanto jeva Cinzia scuranno
Lo Ciclo, e commogliava ogn'auta stella
Co no panno de lutto, azzò l'Aurora
Lo janchiaffe a llà nauta mez'ora.

Quann' isso s'abbiaje chiano chiano
Mmirao lo largo de la Sellaria,
E co la spata ssodarata mmano,
La jea struscianno ad ogne crocevia:
Jea accappucciato co no malantranno,
Che balea justo poco cchiù de cria,
E tenea li stivale de vacchetta,
Le ccauze a brache co na gran yrachetta;

Jonze a lo luoco de l'apponeamiento, E trovaie tutte quante a no pontone; Uno mmano tenea na ntorcia a biento, E scoprie da lontano a Sarchiapone; O bemmenuto lustro cchiù d'argiento, (Differo) nuostro capo, e campione; (Rispos ifo) siate ben trovate, Ammice fedelisseme, e norate,

Po mute zeremmonie facero
Nzembra, conforme fanno li signure;
E mmiero de lo Ponte se ne jero,
Pe s'allogare le céravaceature:
Ma pe direve mo lo bello veso,
Mentre jeano pe céchella cchiazae scure;
Reromano le jea no guarzonciello,
Che ghiea a pigliare carae a le vordiello chisto

Chisto stea co Cerriglio, ed ascotaje
Quanto disseno lloro pe la via;
E comm' appe sentuto, se lassaje
Volanno, pe portà la nova ria;
Jonze priesto a la porta, e tozzolaje:
Chi è là l dise uno, che facea la spia,
E' Ciommetiello (disse lo guarzone)
Apere priesto, apere pattone.

Priesto, ca simmo tutte arroinate,
Armateve, e mettieve no giacco,
Ca mo sarra sto Regno affediato,
Ed avarra da cierte no gran smacco.
Cerriglio mo, che stea miezo malato,
E ngamme se sentea no poco fiacco,
De paura le vennero le ghiute,
E tutte li cauzune s'appe nchiute,

Po diffe, viene ccà, che cosa dice?
Chi so chiste, che ccà vonno venire?
Isso respose, sò cierte nnemmice,
Che bonno fare a nuie tutte morire;
L'aggio sentuto mo, che chisse aminice
Ntra lloro ste pparole steano a dire:
Jammo mo priesso, jammo a cravaccare,
E de Cerriglio lo Regno assuare.

O sfortonato me, lo Rre dicette,
Ch' era Cerriglio Rre de chella Terra;
E tanno mute lettere scrivette
A ciert' ammice pratteche de guerra;
Spedie na maniata de staffette,
Ed avisaje ogn' uno, che se nzerra,
E po stiano sbegliate a la defesa,
Pe fare a sti angemmice grann' offesa.

La primma jeva a Cicco Coceniello,
Chillo, che fatto fu Mastro de campo;
E sapea ch' era no gran cellevriello,
E dea primmo lo truono, che lo lampo;
La seconna jea appriello a Masaniello,
Che stea allaneato cchiù, che n'è Melampo;
L' auta jea a Capiranio Cesarone,
Ch' avea na cera de no gran barone.

E mentre ogn' uno priesto s' allesteva, Pe preparare chesta gran battaglia, Cerriglio- lo Pajese revedeva, E dea denare a chi n' avea na maglia; Le ssentenelle ad ogne parte aveva Poste, ped' aspettà chella canaglia: Ma commo s' accostaino pe l' affauto, Mo mo ve lo dirraggio co chist' auto.

Scompetura de lo Canto Primmo;

## CANTO II.

#### CARRO

#### ARGOMIENTO.

Manna Cerriglio a Sarchia cirete cive,
Che no gran Nigromante avea ncantate,
Isso, ch' è furbo, a cierte li cchiù arcive
Ordena tanno, che stano jettate:
Ma chille, pe non è essere corrive,
Se le nnorcajeno, e fujono trasformate:
Sarchia se nfamma , e fa che la serrecchia.
Ogn'ommo ammola, e all'arme s'apparecchia.

la sceva da la porta de Levante

La Zitella de Febo co Titone,
E ghiea scopanno, ed adacquanno nnante
Le cchiazze, addove pafia lo patrone:
Già steva lesto ogne cavallo, e fante
De lo deseddetuso Sarchiapone,
E de Cerriglio la gran compagnia
Già se jeva accostanno tuttavia.

Ma Sarchia mo, vedenno janchiare
Lo cielo, e ghiertà ssizze, comm' a burro,
Subbeto commannaie, ch' ad ammarciare
Se sonasse lo cuorno, e lo tammurro;
Ogne compagno se sentie allegrare,
Ch' audiste no marmuosto, e no susurro,
Priesto ammarciammo, priesto allegramente;
Diceya Sarchiapone a chella gente.

Nzem-

Nzembra co lloro jeano cchiù de mille
Gridanno tutte, e facenno gran festa,
Giuvene, viecchie, granne, e peccerille,
Menanno chi cepolla, e chi rapesta;
Cerriglio, che sentea chille gran strille,
S'affacciaie pauruso a na fenesta,
E non sapea si foffe lo remmbre
De la gente contraria, o de nfaore,

Ma lo. Masto de Campo Coceniello
Era a lo stiflo tiempo già artivato;
Ch' aveva no cavallo gioveniello,
Ch' era de viento a Spagna gnenetato:
La capo negra avea de schiavottiello,
E lo cuorpo era liardo arrotato,
Li piede nigre aveva, e a li capille
Avea de nocchetelle cchiù de mille.

Quanno l' uno coll' auto s' affrontaje,
Justo a la scesa de certe gradelle,
(Ma Coceniello primmo se pigliaje
Lo puosto lesto, comm' avesse ascelle)
Ogn' Arsero la nzegna arvoliaje,
Co una mano, pe le sfa cchiù belle
Parete, azzò vedesseno le sforze
Le gente, ch' a bedere erano corze.

Vedenno Sarchia lo puosto pigliare
A tutte quante li nnemmice suoje,
Nne nattemo lla fece carriare
Diece cannune da cavalle, e buoje a
E resoluto de volè mannare
A terra le mmuraglie, e affi li puoje,
Facette fa na mano de trencere,
E po arroliare le bannere.

E men-

E mentre facea fa no paveglione
Co cierte cuoiere, che fuino de cuocchie;
Eccote nnante ad'isso no guarzone
Venl co ccierte fecatielle, e truocchie;
All'auta mano avea no carrafone,
De vino, che facea lagrema l'uocchie;
E commo fu becino se nerinaje,
E chelle cose a Sarchia appresentaje.

Diste, bonni signore Sarchiapone,
Lo Rre Cerriglio te vasa la mano,
Ed azzò facce na collazione,
Te manna chiste facatielle, e pane:
Pigliale, e non fa scuorno a lo patrone e
Ca te le gliottarrisse sane sane,
E chesto ccà de sto carrasonciello
Te lo manna lo signo Coceniello.

E porel dice, che no l'agge a male, Si songo poco, e pareno de niente; Ca la gioja cchiù picciola cchiù bale, E a gran Signore picciolo presiente; E si puro so naipere de sale, L'ha fatto, ca le pareno sacciente Chiste compagne vuoste, e si n'avite Sale, pe ncoppa nce lo mettarrite.

Po se ne jette, ed a rengraziare
Mannaje Sarchiapone a chillo Rre;
Pò diffe, cierto chisto vò gabbare,
Conform' ha fatto all' aute, accossì a me;
Ma Marzo ne l' ha raso, e smafarare
Lo voglio buono, sì, da vero, a fe,
Ca chi vò nfenocchiare a Sarchiapone,
De sale và magnà no galione.

E non se penza, ca songo a quarch uorto
Nato, o ca songo nzemprece pacchiano;
Ca sò nato, e cresciuto mmiezzo Puorto,
E d'iffo cchiù me valeno le mmano;
Oje, o craie vedarimmo, chi ha cchiù tuorto,
E chi ave cchiù lo cellevriello sano;
Se iffo, che me manna a ntoffesare,
O io, che chesto mo manno s ghiettare;

Già se lo sospecaie, ca ne' era mbruoglio, Ma non pe ceheste se spantaie de niente E de carta pigliaie no miezo fuoglio, Ch' era lettera scritta de pariente; E fece co l'arrusto n'arravuoglio, l'e non se fare prodere li diente, Pò diffe a duie compagne li cehiù sare, Che lo ghieffero subbeto a ghiestare.

Le venne manze Peppo, é lo Dottore.

Ed a chille ne deze lo penziero,
Venne venenno po Tonno da fore,
Ch'era de li cavalle trommettiero;
E sentie de l'arrusto non grà addore,
E se ne contegnare co lo penziero;
E ghietre a chiste duje retomane
Pe se piglià l'arrusto, e chello ppane.

Commo fuino arrivate a la marina,

A na chiaveca llà finino accostate,
Tonno co lloro priesto s'abbecina,
E diffe, è meglio, che ve lo ammagnate;
Ca starrite diane stammatina,
Pe fi che non ce simmo arrezettate:
Peppo già tenne mmano, e lo Dottore
Diffe, Frate chest ha non buono addore.
Qua-

Quase volenno di 'nchillo lenguaggio
Copertamente: Io me lo magnarria:
Diffe Peppo, no scuto mo' nce nguaggio,
Ca morarrimmo tutte pe la via:
Non dobetare (diffe Tonno) ch' aggio
No cierto agniento a sta guarnera mia.
Che lo figlio de matro Giannantonio
Me l' ha mpatrato contra lo demmonio.

Buono sarria (a Tonno tanno desse Peppo) mentre aje chest agniento tujo, Ma si nzentore a Sarchiapone jesse, Che no osservammo chist ordene sujo; Abbesognante, che me ne sujesse Ed isso disse, da mo me ne sujo: Si tu, che al de cuorno sonatore, Ma non muie, che stimammo assaie lo nore.

Lebbrecaie Tonno, e diffe, comm' a dire?
Non songo comm's buje, e niente manco?
Differo, ciento vote pe morire
Simmo, mentre sta spata stà a lo scianco:
Tu dice, ca n' è niente lo fuire,
O bella cosa si fujo, ed artanco,
Che se dice de ommo mancatore,
Che prommette, e no attenne è è tradetore.

Ma a te non t'è bregogna, figlio mio, Si fuje, pecchè si no trommettiero; Guarda si fosse lo Dottore, o io, O quarche Capitanio, o Arsiero; Uno na vota, che se ne fuijo, Jette a cavallo ncoppa a no sommiero; E pe tutto lo campo su frastato, E restaie nzempeterno sbregognato.

Ora lassammo i tanta parole,
O meglio, o peo, non m'aggio da nzorare.
Ca saccio cierto, ca nullo me vole.
Pecchè non pozzo propio apparentare:
Io aggio no prodito a cheste mmole,
Volimmo, frate mio, priesto magnate?
Tanno respose lo Dottore, siente,
A me puro me prodeno li diente.

Tu perzi (Peppo diffe) pare ch'agge Dell'aseno, Dottore mio polito, Si ca tu puro de famme no arragge, E peo de nuje aie mmotca lo prodito; Nce devarrisse fa li veveragge, Ca te perzoadimmo a sto commito, Isso disse, l'agniento su pigliammo, Azzò nuje ntosserate no restammo.

Subbeto Tonno caccinie n' arvariello, Che parca, che nee fosse torriaca, Ogn' uno lesto, co no sprocchetiello, Se ne pigliaie quanto n' auciello caca; Ma lloro non sapevano, ca chello No le jovava manco na saraca, Ca non era venino, ma no neanto, Che l' avea fatto no gran Nigromauso.

Lo quale primmo suje stodiante
De no Lettore, che lejea nParise,
E po co cierte gente de Levante
Prattecaie mute juorne, e mute imise;
Era tanto valente co li ncante,
Che faceva trovà l'uommene mpise;
E nsine avea vertutte cchiù de ciento,
Perzi de trasformà nn'oro l'argiento.

#### CANTO II.

Schirosso se chiammava, e facee, e fice
Era, e no gran trellegna, e eiento facce;
Ommo, che pe no truocchio, e na rarice,
S'avarria fatto arrappà li mostacce;
Ommo, che tradarria duciento ammice
Pe tre decinco, o pe duie sanguinacce:
Ma si nce n'è quarcuno colarino,
Te mprommette de fa dell'acqua vino.

Tanno propio volevano neignare
A da prencipio a la collazione;
Peppo, che lo schifuso steva a fare;
Avea allummato lo meglio voccone;
E a lo compagno le voleva dare
No piezzo, commo fosse de premmone!
Isso respose, pare, che l'addore
lo vuoie che n'aggia, e rune lo sapore.

E contrastanno chi lo fecatiello
Meglio s' aveise de Horo a magnare,
Veddero lla veni no vuzzariello,
Che na figliola portava a sbarcare:
Uno de lloro disse, sto doviello
Me pare, che l' avessemo a levare:
Chiammammo chesta p che sse rrobbe sparta
Primma che da sto luoco essa se parta.

Tonno chiammaje, ei femmena da bene. Vienence sparte a nuie cheste coselle, Essa ridenno priesto se ne vene. E dà ped uno primma tre panelle; Po pigliaie chell'arrusto, e disse tene. E tu te piglia cheste, e tune chelle; E cossi po resraieno sodesfatre. E commenzaro a sbattere da matte.

Ma chill' arrusto era già stato fatto
Da farfarella; che pozza serjare,
Che subbeto facea l' ommo de fatto
Nell' anemale ch' era trasformare:
Treje de chelle n' erano de Gatto,
Tre d'Urzo, che faceano Urzo tornare;
E l' aute tre de Piecoro lanuto,
Che l' appe Tonno mparte soja avuto.

Ma me besogna chiste ccà lassare,
Mentre stanno magnanno allegramente;
Ed a lo Capo lloro retornare;
Che a'era arrecettato co le gente;
Era passata l'ora de magnare,
E lo Sole scennea mmiero Occedente;
Ma Sarchia, ch'avea neuorpo no portante
Pe smorfire, chiammaje tutte quante.

Era già sotta de lo paveglione
Seduto co na tavola riale,
No' erano doie galline, e no capone,
E nerosione rrobba co le ppale;
Quanno s' allecordaje Sarchiapone,
Ca Peppo avea stipato cietto ssale,
E pecchè n'era a chell' ora tornato,
Senza sale le rrobbe appe magnato.

Ogn' uno affaie mmaravegliato steva,

E no le dicea core de magnare,

Pe tutte le barracche ogn' uno jeva
Cercanno, pe pote l'ammice asciare;
Già Sarchia tanno commannato aveva,
Che la trommetta s' avesse a sonare,

E bedde ca mancaie no trommettiero,
Isso ntraie cchiù asospetto, e schiù appensiero;

E mentre stea colereco, e stizzato,
Vedde veni no Gatto soriano,
E n' Urzo, ch' era de panne nfasciato,
Ch'avea da fore la capo, e na mano;
Appriesso le veneva no crastato
Co quatto corna, e ghieva chiano chiano;
La coda longa, che la strascinava,
Che la parola sulo le mancava.

Ntraieno tutte a chillo paveglione,
Dove stea Sarchia penzuso pensuso;
Gatto era Peppo, e Tonno capertone;
Urao nfasciolla lo Dotto Vavuso:
Jetteno a fa carizze a Sarchiapone:
Ma isso non stea niente pauruso;
Ma sulo mmaraveglia se faceva;
Commo dell' aute cchiù carizze aveva:

Se mmagenaje subbeto lo mbraoglio De che manera a lloro soccedette, Volanno fece llà no quarto d'uoglio Venire, e chello a bevere le dette: Po saposcie l'Urzo a l'arravuoglio, E a lo colore po de le ccauzette: Ma chillo Gatto nzino le sautaje, E la facce, e la vocca le leccaje.

Chello ssale, che Peppo avea stipato, Se stemperaie pe tutte le pperzone, E tutto quanto deventaie salato A chella lloro trasformazione; E da chesto appe pò conziderato Ca era Peppo chillo, Sarchiapone; E pecché avea lo ssale a la guarnera, Perzò salato deventato n'era.

Ncon-

Nconzequenzia tiraieno, ch' era Tonno
Ll' auro, e stea zitto, e chino de paura,
Ma cierto chesto sapere non ponno,
S' era perzi mmatruto a la fattura;
Cierte Martino chiammare lo vonno,
B isso stette zitto, e po spapura,
Ma da dereto, doie ventosetare,
Che parzeno de cuorno doie sonate.

Co chesto Sarchia fuie buono chiaruto, E accorato muto se mostrava, Stette no piezzo commo fosse muto, Pe parte de parlare, sospirava: Po disse, nullo resta sbagottuto, Compagne mieie, ca cortree la lava Volimmo fa de sti nnemmice nuoste, Si state tutte, comm'a brecce, tuoste.

E subbeto ordenaie, che se jettasse
No banno, che schiaranno la matina
Ogne sordato lesto se trovasse,
Pe dà a Cerriglio l' utema roina;
Spenzaie denare a ogn'uno, azzò magnasse
Già che la notte a lioro s' abbecina,
Po se jetteno rutte a reterare,
Pe penzà buono ch' aveano da fare,

Scompetura de lo Canto Secunno.

### CANTO III.

#### CARIO

#### ARGOMIENTO.

Cerriglio na gran museca fa fare,
Rienzo s' addorme, e subbeto uce ncappa;
Cecca se nce ncrapiccia, e de sbignare
Ncognete se confarfa, e fa che scappa:
Se ne sfilano nfrotta, ca sonare
Fa Sarchia a la battaglia Taratappa,
Cicco vedenno Cecca sià attassato,
Ed è da chella a n' arvolo legato.

Erriglio stea sorriesteto, e spantato,

Ca l' era stato curto lo jeppone,
E de collera stea miezo malato,
Ca non potte cecare a Sarchiapone:
Tutte li conzigliere appe chiammato,
Che facessen lloro nerosione,
Commo potesse fa, de che manera
Piglià de Sarchia la meglio bannera.

Venne Mostaccio; venne Sapatino,
Venne Giansarvo, ch' era lo decano:
E commo fuino a chilho Rre becino,
Le fece ogn'uno lo suio vasamano;
Sedieno ntuorno de lo bardacchino,
Ma lo 'cchiù biecchio a la deritta mano,
E po parlaie lo Rre co gravetare,
Marvaso nfacce, e scarzo de piatate.
Cortese Tom. 1.

Vuic,

Vuie, che sapite cchiù de letteramma,
De quanta songo pratteche a le scole,
E l'autre a paro vuosto sò la scumma,
Tanto de fatte, quanto de parole,
Pocca li fecatielle co la mpumma
Non hanno dato fastidio a le mmole
De sto nnemmico, che me face guerra,
Anze l'ha ntossecato cchiù la sferra.

Vorria mo che penzassevo quarcosa, Ma nnanze di aspertare la matina; Che si chillo presiento è stato rosa, Le vorria dà na ntossecosa spina; Potesseno na lettera ammorosa Manin da parte de quacche guaguina; Azzò se nnammorasse, e ccò benesse, Ed io tonnina d'isso po facesse.

Poressemole fa, pe bia de neanto
Venire suonno, e farelo dormire,
O co quacche strommiento, o co lo canto
Farelo ccà becino mo venire;
Ca le farriamo tutte tanto, quanto
Portssemo, pe sacelo morite;
E si non potarraggio omanamente,
Chiammarraggio de Pruto la soa gente,

E farraggio, che nn' aiero volanno.
Portano Sarchia pe chille capille,
E chelle gente, che co iflo stanno,
Zeffonnarranno tutte a mille, a mille;
Che de paura schitto morarranno,
E no le jovarrà chianto, nò strille;
E cossì po starraggio allegramente,
E camparraggio sempe maie contente;

Tutte

1. 723

Tutte li Conzigliere confermaro
Chello, che proponse lo Capo lloro,
E nnante anaste volauno chiammaro
De sonature, e musece no coro:
Po no cierto barchetto accommenzaro,
Che parea justo no lietto martoro,
Co cierte ddoche, ch' erano de votte,
Che steano nterra fracassare, e rotte.

Vennero cierte musece famuse,
Co no conzierro, ch' era de gran spanto,
Pe fare li nnemmice affaie confuse
Restare co lo suono, e co lo canto;
Portajeno chitarre, e cornamuse,
Ectole, e calasciune, e nfine quanto
Lloro pottero ascià, pe fa conzierro,
Azzò restaffe ogn' uno canna apierro.

Venne nfra l'aute l'Abbate Cravone, Co no fauzetto muto dellecato; Che ghiev a tiempo co no violone, Che lo sonava no cierto cecato: Lo bascio lo faceva Pascalone, E lo tenore no viecchio sbarvato, E pe fara na museca perfetta; Lo cornetto sonaie masto Brachetta.

La gente mo, che stevano a la terra, S'appilajeno l'arecchie de vammace, Azuò lloro mmedeseme la guerra Non s'avesseno data pe la piace: Pe li casuorchie ogn'uno po se nzerra, Pe s'astene da chello che piace, E po accommenzaieno muto buono No canto doce; e no soave suono.

Ma Rienzo ch' era juto chella sera,
Pe soa ventura, e pe soa bona sciorra,
De lo nnemmico all' urema trincera,
Pe bole fa la sentenella morra;
Quanno sentie na museca si autera,
De lo suonno iffo tozzolaie la porta,
E s'addormie bello sulo sulo,
Che le, potive fa la sauza neulo.

Tanno lo Rre la ronna soa mannaje, Cercanno si quaechuno era venuto, Quanno lo Caporale s'addonaje De Rienzo, che stea nterra già addormuto: Subbeto bello bello s'accostaje, E lo cotoliaie, ma isso juto Se n'era già mbrodetto, e lloro neuollo Se lo ntorzaieno, e ghieno a rompecuollo,

Commo vedde lo Rre chillo venire, Se penzaie cierto, ch' era Sarchiapone, E steva lesto pe lo fa morire
Dinto de lo cchiù scuro tortione:
Priesto no cremmenale fece aprire, Ed addormuto lo mettie mpresone;
Ma po addonato ca non era chillo, Lo fece stà ngajoja comm'a grillo.

Quanno Rienzo se vedde mpresonia, Gridaje, e fece cose mmaledette, Ch' ogn' uno che paffaie pe chella vis Tutto mmaravegliato rommanette. La figlia de Cerriglio, che la spia Facea, sti strilletorie sentette, E boze i pe coriosetate, A bede Rienzo da le ccancellate.

Jette co duie guarzune de librera
Nnante, ed ogn'uno avea na ntorcia a biente,
Jonze a lo lucco, addove Rienzo era,
E le die nfacce n' afeto de liento:
Lo vedde nfacce, e canoscie a la cera
Ca llà dinto patea muto trommiento,
E po tutta piatosa addommannaje
A Rienzo, si pateva pene affaje.

Isto disse, Signora ccà me trovo;
Non saccio commo, e senza fare male;
A lo mmanco sapesse, commo provo
Sti guaje, senza fare manco sale;
Io da chist uocchie affritte sempe chiovo
De lagreme de sango no canale;
Perzò, se Dio te guarde ssa bellezza;
Non me sa stà cchiù dinto a sta monnezza;

La figlia de lo Rre, che se chiammava La signa Cecca, ed era muto bella, Lo desgusto de Rienzo le passava Lo pietto a funno nsi a la coratella; Oramaje esla puro lagremava, E bolensiere a chella cammarella Nce sarria stata, pe sa compagnia A Rienzo, che nn' aveva fantasia.

Po se partette, e disse, allegramente,
Ca manco nc'aie da stà, che nce si stato;
Ca te tengo stipato a chesta mente,
E farraggio che singhe scarcerato:
Iso la ograziaie nsenitamente,
Ch' era stato da essa visetato,
E tutto quanto alliegro se restaje;
Ma cchiù de chella vista se prejaje.

M

Ma Sarchiapone, ch' avea già mannato A chillo luoco, addove Rienzo steva, No cierto prattecone, e buon sordato, Pe scanagliare chello che faceva; E comm'a chillo luoco fu arrivato, Sporgaje, e nullo propio responneva, Po parlanno attentaje, e po s'accosta, Ma nullo cocca, e da nullo ha respossa.

Subbeto fece, che Sarchia sapesse; Ch'avea trovato lo puosto vacante: Conzidera tu mo, ch'arraggia avesse, Non trovanno uno de li meglio nfante; Mannaje a dire, che non se partesse, E che se stesse si a ghiuorno vegliante; E si puro sentesse na cosella, L'avisa priesto all'auta sentenella.

Ed a chell'ora mannaje a zitare
L'aserzeto nnemmico pe l'assuro;
Ch'all'arba se volevano provare;
Chi de lloro ficca cchiù gruosso sauto;
Coceniello mannaielo a ngraziare;
Ch'era prunto co isso, e cod'ogn'auto;
E po se mese ogn'ano a la veletta,
P'aspettà sto ficcasso, e sta mennetta.

Ma Cecea, che se steva sola sola,
Penzanno a Rienzo, che l'avea allummato;
Commo poteffe fa, che da gajola
Foffe pe nutstria soja scapolato:
Se chiammaje a chell' ora na figliola;
E l'appe lo negozio contato,
E po appontaro de fare a lo scuro
Rompere de la carcere lo muro.

E pric-

- E priesto abbascio chella soa zitella
  Manna a piglia no cuofano, e na pala,
  Una de lloro fece la parrella,
  L'auta facea la spía da la sala,
  La quale steva rente co la cella
  A lo sboccare justo de la scala;
  E po ch'appe lo muro spercosato,
  Subbero eo la pala appe anaettato.
- E Rienzo priesto da chillo mantrullo Scette prejato, e chino de paura, Che parea justo no piccione, o pullo; Quann'esce n'uso da na banna scura; Po lo portaieno dinto a mauto rullo, Adaso adaso attentanno le mmura, Appriello a n'auta cammera arrivaro, E nzembra ruste re ilà se næreraro.
- E subbeto volanno apparecchiare

  Rece pe Rienzo na collazione:

  Mo dicea ca non volea mangiare;

  Ma pure se smorfie no gran capone:

  Po tutte tre se meseno a parlare

  De lo cchiù, e da lo mmanco, e nerosione.

  Se conzegliaro de se ne fuire;

  Ma non sapeano commo fa pe scire.
- S'aveano confarfate de sbignate
  Vestute d'arme, a foggia de sordate;
  Nnante che l'arba venesse a schiatate
  De lo Munno li viche co le strate;
  E nfrorta se volevano mmescare
  Coll'aute, pe non essere trovate
  Pe ghiresenne a stare a nauta terra;
  Azzo stessen mpace, e senza guerra.

Ma l'aserzeto già s' era allestuto
De lo gran Capitanio Sarchiapone,
E mmiezo de lo campo era già sciuto,
Ed avea fatto no gruoflo squatrone;
Ogne sordato s' aveva mettuto
L'arme cchiù meglio, e le ccose cchiù bone,
Che chillo campo parea d'ogne parte,
Che fosse lo gran puopolo de Marte.

E commo steva pe schiarare juorno, Subbeto commannaje, che sonaffe Lo tammuro a battaglia co lo cuono, E lo nnemmico a lo campo chiammaffe; Coceniello mo jea mperzona ntuorno, Azzò ch'ogne sordato suio s' atmaffe, Ma commo fu secetato lo vesbiglio Sulo l'ordene aspetta da Cetriglio.

Quanno vediste no ponte calare
A na portella piccola, e segreta,
Da dove n' ommo buono solea nirate,
Pe bennere a Cerriglio certa seta;
Da llà vediste na squatra sboccare
De gente armata, e ghica muto cojeta,
Pe non fare vedè a la sentenella
De lo nnemmico la fauza portella.

Chiste jeváno a fare la mniasciata,
Da parte de Cerriglio a Coceniello;
Ma co sta gente già s'era mbrogliata
Cecca; la serva, e Rienzo poveriello,
E commo fuieno mmiezo de la strata,
Se n'addonaie de Sarchia Menechiello,
E subbeto nne natemo, e bolanno,
Sarchiapone avisaie tanno pe tanno,

Sarchia spedette la gran compagnia De Cicco, ch' era pratteco a sparare; E difle , che bolaffe pe la via, E chelle gente jesse ad assautare : Ma Rienzo, e Cecca aveano fantasia De bello bello volere lassare A chella gente co quacche bell arte Pe potere sbignare a nauta parte.

Commo fuieno vecino a na fontana, Se la couzero bello zitto, e mutto, E po s'annasconnettero a na tana. Dove venea dell' acqua chillo butto :. Ma ncielo le ccompagne de Diana Se mmiravano dinto a lo connutto. E lloro steano llà tenenno mente. Ma da dereto sentieno gran gente.

Rienzo voze fuire, ma non potte; E le ffemmene puro s'agghiajaro, Pecchè de fatto fujeno le botte, Ch' appena le ccelate se calato: Le llanze lloro erano meze rotte, E de paura manco le troccaro: Ma sott' a n' urmo s' erano agguattate Che parevano tre quaglie pelate.

Cecca s' addona mo, ch' a no pantano La notte ne era juta la jelata. Esta llà s'accostaje chiano chiano, E bedde ca chell' acqua era quagliata; Se mese chella a la mancina mano Pe brocchiero, e pigliajese la spata; E po priesto a cavallo fii sagliuta, E sola lo attemmico ella secuta. P' 5.77 of St. Quan-

Quanno Cicco se vedde securare,
Subbero s' allestette pe mmestire,
Ma se sentette po tutto aggliajare,
E parze a iffo ca volea morire,
Pe iffo non mancaje de sbignare,
Ma non se motre no paffo pattire,
E Cecca le fu adduoffo co la spata,
Fegnenno de le da na cortellata.

Iso jette pe ghire a lo reparo,
Ma non pe chesto l'avarria jovato,
Ca si essa le dea schitto no paro
De scenniente, restava lla spaccato;
E lloco visto avarrisse no maro
De sango, co le llagreme mmescato;
Ma chelle gente, che co isso armate
Jevano, fuieno tutte sbarattate.

Lo fatto fu, pecche chella rotella
Trasparea comm'a brito p' ogne banna;
La celata s' auzaie, e po co cchella
S' ammarraje la facce, co la canna,
A Cicco le parette tanto bella;
Che perzò ne tremmaje comm'a na canna,
E quanto cchiune a isso s'accostaje;
Cchiu friddo, a niesecato se trovaje;

Po essa se cacciaie da la scarzella,
Pe lega Cicco a no cierto troncone,
Fi a quatto parme de na funicella,
Ch'era sfilata da lo capezzone,
Po lo legaje, e po l'appese chella
Tareca faccefronte a no pontone;
Po disse, che da lla non se partesse;
Na che lo jaccio sistuato non vedesse e

Po se ne jette pe bede a lo luoco,
Si ne era Rienzo, addove lo lassa;
Ma Rienzo ardette d'ammoruso suoco,
Quanno da Cecea lonsuno s'asciaje,
Jette p'ogne pontone, e lustro, e bruoco,
Che mance no casuschio nee lassa;
Essa arrivata llà non ce lo trova,,
Conzidera tu mo sta bona nova.

Ma Carmotina po quanno vedette
Riento ammarciare appriesso la patrona.
A camminare subbeto se mette,
Ma mon trovaje manco na perzona.
Arrivaje a lo maro, e llà se stette,
Ped'aspettà quacche fortuna bona:
Essa chiagnenno da na banna steva,
Cecca da nauta, e Rienzo spierto jeva.

Scompenna de lo Canto Terzo.

CAN

nation of the control of the control

a more and a firm a rate

# CANTOIV

# CAMA

# ARGOMIENTO.

S affrontano l'aserzete, e fracasso, E gran streveno nera de lloro fanno, E po, ch'ogenomo è ascievoluto, e lasso, Tregua se face, e a retirà se vanno. Cerriglio, c'ha sentuto lo gran schiasso De lo nnemmico, se resorve tanno, Mannà Schirosso, ch'autre mbroglie tramma, Isso nce va, ma po se scopre a ramma.

MAsto Titone s' era già affacciato

VI De lo Cielo a na certa fenestrella ;

E la miogliere aveva llà portato

De cauce molla zeppa harenella:

Pecchè Febo l'avea tanno ordenato

Ch' uno de lloro fosse parrella;

E l'autro, co no scupolo pigliasse

La cauce, e lo palazzo janchiasse.

Quanno vediste le gente affrontats.
Pe se mbrognoliare li caruse,
E de sango vediste llà tornare
Le ccapo roffe, e li vestite nfuse;
Lo greciello, li strille, e lo siscare,
Faceano li sordare cchiù anemuse;
Ma chelle botte de le ccannonate
Le faceano rotaà tutte cacate.

Li tammurre sonavano, e li cuorne,
Li cavalle correvano a mmestire;
Ch' auto non se vedea pe li contuorne,
Che gente morte, o puro pe morire:
L'afficiale faceano gran scuorne
A chi se conzarvava pe foire,
E po co cette belle parolette,
Le pegneano lo nore a le mmennette.

La porva co lo fummo n' airo jeva, Che facea deventà lo juorno notte: L'uno co l' auto tanto se vedeva, Quanto lacea la vampa de le botte; No vesbiglio dogliuso se senteva, Che parea chillo de l' aterne grotte: Chi chiagneva fertuto, e chi arraggiato. Morea da li cavalle scarpisato.

Chi a la mprovisa se sentea schiaffare
No grisuommolo aciervo a li filiette;
E chi a la facce se sentea ficcare
Na chioppa amara de nigre confictte;
Chi se vedea nne n'attemo hauzare
Da sordatielle a quarche affizio aliette,
E chi da Capitanio se vedeva
Muorto,, quanno cchiù manco se credeva,

L'là vedive cade na pettorata,

E scamazzava, na frotta de gente,

Ccà sentive venì na moschettata,

B s' accedea, n' ammico, o no parente;

Da n' auta banna na saglioccolata

Te sentive a le cchiocche, o a li morfiente,

E se sentea mmescato p' ogne canto

Botte, strille, siscate, allucco, e chianto.

Mo vedive cade no tammorrino,
Po fui no cavallo scapolato,
Mo te vedive la morte vecino,
E po da lo pericolo scappato;
Lo sango jea pe terra comm'a bino,
E pe tutto nee stea allavaniato,
E nfine nulla parte ne' era netta,
Ma nee potive i co la varchetta.

La vattaglia era nterra, e parea justo
Commo se foffe fatta mmiezo maro:
Pareva ogn'uno, che pesaffe musto,
O pe di meglio no sanguinacciaro;
Ccà vedive affommà no miezo fusto,
Llà de capo, e de vraccia quaeche paro;
E bedive sautà le cellevrelle
Da capo a li sordate, comm'ascelle,

Ma chi pò tutto quanto sto remmore
Contare commo propio soccedette?
Abbesognante, che fosse Dottore,
Commo sò cierte caca posonette:
Che pe da ccà, e da llà fanno l'ammore;
E se stirano ogn'ora le ccauzette,
E pe parte de rieste stodiare.
Scanno ogn'ora la fava a ghiodecare.

Perzò le ffaccio mo ceà reterare,
E fare tregua pe bintequatt' ore;
Pecche non se pò propio contare
Sto sollenne, spantuso, e gran remmore.
Ogn'uno se facette mmedecare,
E patette no duppio dolore:
Ma cierte, che restaieno co le bite;
Jeano adunanno li tagliere, e spite.

Cierte

Ciert'aute mo faceano lo catasto
De chille muorte ped' ogne pontone;
Ma ntra lloro nce stea ne capo masso,
Che le mannava co lo carrettone;
E chille le pportavano pe pasto
De na montagna a no gran cannarone;
Ma chill'aute se jetteno a mmutare,
E fa resegna, pe s' arrecettare.

Feceno cunto, dicedotto muorte,
Sette ferue, e cinco mbrognolate;
Ma doje Arfiere co li piede stuorte
Restaieno, e le bannere sdellenzate;
E da la banna de Cerriglio, fuorte
Tutte, e baliente s' erano mostrate;
Ma non pe chesto lo sio Sarchiapone
Nò l'acconciaje buono lo jeppone.

Ma vedenno lo Rre, ca lo anemmico-Era no tuosto, e no proffediuso, E ca non se curaie, ca comm'a fice L'avea fatto tornare lo caruso, Se tornaje a chiammare chill'ammito, Che fece a Sarchia restare confuso, E diffe, che facesse nnante sera, Naura fattura de naura manera.

Ma Giansarvo, ch' è accuorto consigliere, E maie non se parteva da Gerriglio, Pe n' effere tenuto da sommiere, A lo Rte dette n' ottemo consiglio, E disse; io pe me songo de partet, E ve lo ddico comm' a frate, o figlio, Ch' a Sarchia le mannassemo a parlare Pe chiffo, che lo mbruoglio ha da trattare.

Io dico pe Schiroffo, che sa tanto
Parlare buono, ed eje muto spierto;
Non sulo, ch' è no bravo Nigromanto,
Ma a 220 che dice, rieste canna apierto.
E si non ce jovaie l'arrusso, o canto
Co isso, non perrò me pare cierto,
Ca nce nnevenarrimmo chesta botta
Co mannarele a di na paparotta.

Mannammolo a nfoscà de sta manera;
Co dire; ea volimmo fare pare:
Fuorze, vedenno quacche bona cera,
Se lassafo, pe sa quanto nce piace:
De chesto no aspettammo a si sta sera,
Mannammoncillo mo, si non te spiace,
Lo Rre respose, sto penziero è buono,
Auto che secatielle, e canto, e suono.

Subbeto commannaie, che fosse juto, E isso priesto ad obedire jette, E disse, io deventà commo paputo. Lo voglio sa, co cierte parolette. Va (lo Rre disse) e singhe mut' astuto, Se vaoie che gente a te faccia soggette; Isso volanno priesto s' abbiajo, E nnante a Sarchia subbeto arrivaje:

Jonza a la porta de lo paveglione,
Addove Sarchia stea co muta gente:
E diffe, o schiavo signo Sarchiapone,
Lo Rre s' arrecomanna grannemente,
E dice, ca pe nvitto campione
Te tene, e pe no grann' ommo saccente;
Pocca te si mostrato valoruso,
Ch'isso è rommaso attonneto, e confuso,

Ccà m' ha mannato, azzò vossignoria
Saccia, quanto è lo bene, che ve vole,
Ca l'è benuta mo na fantasia
De ve di de mportanzia doie parole;
Isso si stesse buono, ccà sarria
Venuto, ma le doleno le mmole,
Ed ave no catarto co na tossa,
L' nosso a lo pede, e no dolore a l'ossa.

Facitela da chello che buie site,
E no ve demostrate cotecone;
Ca si a Cerriglio pe n'ora venite,
Avarrite gran gusto, e sfazione,
E pe no piezzo nò ve partarrite,
Pecche la doce commertazione
De lo signò Cerriglio è tanto cara;
Cchiù che n'è lo pignato a la cocchiara.

Io venarssa muto allegramente, (Respose Sarchia a chillo mmasciatore) Quanno potesse portare ste gente, Che nguerra m' hanno satto tanto nore; E l'avarsia a caro grannemente Mostraremelle ammico, e servetore: Ma ad isso (nguanto veo) muto le piace La guerra, ed è nnemmico de la pace.

E quanno le mannaie chella mmasciata, Ca volea co lo buono llà benire, Me mannaie isso a fa na abraviata, E non me voze le pporte raprire, Che fuie forzaro de stare a la strata Na noste, e bello llà fore a dormire; Ma si me facea ntrare chella notte, Non sartiano soccesse cheste botts.

Chello

Chello, che pe fi mone è ntravenuto,
Maie cchiù creo ca sarrà da oie nnenante,
Pecchè lo Rre v' ha buono canosciuto,
Meglio che nò ve canosceva nnante:
Crediteme, ca tutto s' è stoputo,
Venitence, ma non co tutte quante
Chiffe sordate, ma co uno, o duje,
Chille, ehe li echiù care songo a buje.

Pecche la mortetudene de gente
Fa gran confusione addove vanno,
E quacarcuno, pe se fa valente,
Farria quacche pazzia tanno pe tanno;
Zoè se mostrarría mpertenente,
E darria a quacche d'auto lo malanno;
Ma pe levá sto scannalo, me pare,
Cho se'aserzeto ccà s'avesse a stare;

Io non sò pe benl manco no passo. Senza ste gente, che stanno co mmico. E non me curo niente de sto spasso, E de a afferta de sto Rre nnemmico. Io sulo vastarria a fa fracasso De lo Cerriglio, e ghiusto comm'a fico. Me gliottarria, quann' io propio volesse, Chiste sordate, o puro comm'allesse.

Schirosso stette zitto, e po respose,
Pe dà viento a la vela, azzò parlasse,
E disse, so saccio buono, che le ecose
Che buie penzate, fanno gran fracasso;
Ma sempe è buono a da cchiù priesto sosse
Che spine, e pace neagon de sconquasse;
Massema, a chi pò dare tutte doje,
Cossì s' acquista so nomune d'Aroje,

Las-

Lassammo ire tanta chiacchiarelle,
Dimme, si stato tu lo nigromanto,
Che ncantaje l' arrusto, e le ppanelle,
E li strommiente, co lo doce canto?
Si me prommiette de non me dà pelle,
(Schirosso disse) to te consesso quanto
S' è fatto, chi è stato, ed ogne cosa,
Sempe ch' io stia securo de na ntosa.

Anze te voglio dà no buono fatte, Si me dice ogne cosa, e non mazzate: Tanno respose, e diffe, io l'aggio fatto, E pe me chille se so trasformate; Pe te le fiece, e non me venne fatto, E pe parte de te, l'aute neappate Nec fuino; e tanno lo Rre-me commesse. Che quacched' auta cosa io te facesse.

Tanno resposo Sarchia, tu me pare
Che singhe no grann' ommo vertoluso;
E se sosie, e corzelo abbracciare,
Po le mettie na mano a lo caruso,
E le dicerte, io mo te voglio fare
Lo meglio de se aserreto anemuso,
Si tu me faie tornare comm' a primmo
Chiste compagne, e tutt' uno sarrimmo.

Isto respose, so no lo pozso fare,
Pecchè non aggio chello che ace vole;
Lo-Rre sulo le trene, e tanto care,
Che no le fa vede manco a lo Sole:
E somm'a dire non se ponno asciare?
O songo crve, o so pprete, o sò pparole;
Pecchè a lo munno sulo ste tre ccose
Le gran versure seneno annascose.

E lo vero diss' isso, ma de chello
Non se ne trova niente a sti paise:
Pecchè non eje grieco, o moscatiello,
Che n' aie na meza pe cinco tornise.
Tu me farraie votà lo cellevriello,
Respose Sarchia, e isso tanno rise,
Chesto securo sarrà quarche bino
De lo mmeglio che pare, e lo cchiù sino.

E bino, ma che bino? è bino tale, Che lagrema de Somma, e de Garitte? Cheste brache salate; tanto vale, Quanto vanno li Rri cchiù de li guitte; Lo grieco, e la cerella manco sale Non vanno, ca non songo vine schitte; Ma chella llà se chiamma Marvasia, Che lo mmale fa 1 pe nauta via.

Lo Ree de chesto n' ha sulo na votte, E la tene cchiù cara de la vita, Che non ne donarria manco doie gliotte, Si le disse na perna margarita: Pecche a lor tiempo, che fuino le botte Ntra Giove, e li Giagante, se fu unita La mamma, ch' era Cerere, co Bacco, Pe non avere quacche gruosso smacco.

E tanno l' uno a l' auto se donaro
Cette presiente de le ttetre lloro:
E Bacco, che maie su quacch' ommo avaro,
Le donaie chella comm' a gran tresoro:
Ed essa dette a isso si a no paro
De spiche, che pareano justo d'oro,
Che quann' una co l' auta steva unita,
Facea l' ommo tornà da morte amita.

E disseno perzi, quanno figliava Cerere, a chillo figlio che faceva, A chi de lloro cchiù s' assemmegliava; Lo nomme assemmegliante se metteva; No figlio fece, ch'ogo'uno spantava, Ed cra janco, e russo, e maie chiagneva; tutto era la mamma spectecato, Che Cerriglio da Cerere è chiammato.

Sarchia diffe a Schirosso, vuoince stare
Co mmico, ca starrimmo allegramente?
Ca tu m ajutarraje a conquestare
Chesta cetate, e ste nnemmiche gente:
E te prommetto de farete stare
Sempe maie ricco, e sempe maie contento:
Iso allummaie lo suono nteressato,
E se su tradetore scommogliato.

Sarchia, che procedeva da signore,
Alliegto steva, e grannemente amava
Lo trademiento, e no lo tradetore,
E d'iffo niente propio se fidava:
Le facea bona cera a tutte l'ore,
Ma da li pare suoie se ne guardava,
E ne stea, pauruso tutto quanto,
Ch'avea paura de quacch'auto ncanto.

Scompetura de lo Canto Quarto.

# CANTO V.

# CHAR

### ARGOMIENTO.

Rienzo quatto vecchiune sa agghiajare,
Che deano a Carmosina tentazione,
Ma Cecca, che stà a chiagnere, e strillare,
Co la spata se passa so premmone;
Cesaro, che Schirosso va a chiammare,
Mase, e Micco vencie. Da lo troncone
Se soioglie Cicco, e po piglia grann'armo,
Rienzo s'accide, a Cecca se sa marmo.

A notte avea spannute già l'ascelle, E ammarrava la luce p'ogne luoco, E ncielo steano mille cannelelle, Pe fa lustro lo Munno, ch'era vruoco: Rienzo, che ghiea pe cheste banne, e chelle, E non trovava nè luoco, nè fuoco, Ma si è pe ffuoco n'avea tanto mpietto, Che no le dea tantillo de recietto.

Mo correva a la mpressa, e mo se steva, No poco a quacche banna se fermava, E nauto ppoco a selluzzo chiagneva, E nauto ppoco forte sosperava: Non sapeva isso stisso addove jeva, Lo cavallo, ed Ammore lo guidava: Ma conzidera mo, commo guidato Era lo scuro da chillo eccato.

Tan-

Tanto, che fu portato da la sciorra,
Dove stea Carmosina a no pontone,
E la trovaje, ch'era quase morta,
Ch'avea da cierte gran tentazione.
De chille nullo avea le varva corta;
Ma d'anne ogn' uno avea no milione:
Erano quatto, ogn' uno stea aggobbato,
E Carmosina avevano abbistato.

Ma essa stea co chille a contrastare,
E tutta se sciccava, e stea chiagnenno;
Ma Rienzo, che la stea ad ausoliare,
Se penzaie Cecca, e ghiette a l'ancorrenno;
Canoscíe Carmosina a lo pparlare,
E isso se nzeccaie muto tremenno,
E chille viecchie, vedennolo armato,
Ogn'uno de paura su agghiajato.

Rienzo attaccaie la spata, e ghiette adduosso;
A chiste quarto vicechie nzallanute:
Nullo de lloro niente se fu muosso;
Ma steano tutte quante sbagottute;
Dette na botta a uno a lo nfraccuosso;
Ma lloro erano già tutte ammotute,
E de lo jajo tutte ntesecaro;
E tanno mpreta marmola tornaro.

Sti quatto viecchie erano poverielle, Ed ogn'uno campava co ppiscare: Lo juorno jeano co li vuzzarielle, E la: gente portavano a sbarcare: Ma chella sera; co ccierte tenielle Erano jute, ped acqua pigliare; E comm'appero visto l'arme moffe, Se le chiavaieno sotta de le ccosse.

Oje è lo juorno, che stanno agguattate, E devaçano l'acque adaso adaso; Ogn'uno, stà co le spalle votate, Conforma se trovaie, cossì è rommaso; Ma Cacmosina. e Rienzo affaie spantate Fuino, ca se trovaieno cossì a caso, E bello chiano chiano s'abbiaro, E chille viecchie a lo muolo lassaro.

Ma io perzi le llasso arreposare
A no pontone, sotto a na pennata,
Che la matina volcano aspettare,
Pe ghi trovanno Cecca sfortonata,
La quale steva sempe a lagremare,
Ch' avea allavaniata chella strata,
E steva dinco de na grottecella,
Senza provare manco na panella.

Ma sulo li lamiente erano civo
Cuotto a lo fuoco, che teneva mpietto;
E commo fosse cannela de sivo,
Se ne scolava, senza manco lietto.
Dicca chiagnenno: Ah Rienzo, commo privo
Si de me, so de te, senza recietto t
E commo po campà sr'affritra vita,
Si stace da la toja dessonita?

Negra me sforconata, e commo sola.

Potarraggio contenta maie campare.

Abbannonara dinto a na gajola
De penziere, sciaure, e pene ammare:
Si be la rompe lo tiempo, che bola,
Rienzo da ccà schitto me pò cacciare,
Ma cchiù priesto io mmedesema sarraggio
La Parca, e da sti guaje nne sciatraggio.

. M± Ma meglio affaie farria, che co sta spată-Cacciaffe chisto spireto dogliuso, Azzò po jeffe spierto p'ogne strata, Pe fi che trova Rienzo mio anmoruso; Cossì dicette, e priesto na stoccata Se schiaffaie mpietto, e fece no pertuso, Da dove a furia lo sango scorpertte, E lo spireto nn' aiero se ne jette.

Ma tornammo a lo Rre, che la resposta Cchiù non avette, nè lo mmasciatore. Che fu forzato mannarence a posta N'ommo, che fosse chino de valore? Fece de li cchiù meglio fa na mosta, Pe sceglierenne nfra chille lo sciore; B de parere fu ch'a Sarchiapone Mannasse capitanio Cesarone.

Ed isso jette, pe sape, che n'era
Fatto de sto Schirosso tradetore,
Arrivaie dove steva la bannera
De Sarchia, e lla chiammaie lo mmasciatore;
Schirosso sette co na bona cera,
E disse a Cesarone; ob servetore,
(Isso respose) bè che cosa faje,
Che la resposta nò la puorte maje?

Islo remmase quase nzallanuto,
E non sapea che dicere, o che fare,
Volca parlare, ma stea sbagottuto,
E nfacce se vedeva janchiare:
Da chisto signo l'appe canosciuto
Cesaro, che sapea considerare,
E le dette attaggiato no scennente,
Che le fece sautà lo meglio dente.

Cortest Tom. I.

Le

Le gente, che senteano sto remmore, Corzeno tutte quante pe spartire, Ed a Schirosso jetteno nfaore, Che de dolore quase appe a morire; Ogn'uno muosso da no gran forore, Chi volea fare, e chi voleva dire; Ma Cesarone, ch' era assai forzato, Appe ogn'uno de chille ntommacato.

E po le mannaie tutte a desfedare, Che scessen neampagna tutt' armate; Ca isso propio se volca provare, O co lanze, o co perteche, o co spate: Sarchia, che ntese chesto, sa chiammate Masillo, e Micco, ch' erano approvate; E disse, che bolanno ogn'uno jesse, E co chisto nnemmico commattesse.

Ogn'uno se mettette na corazza,
La spata a lato, e ncapo na chianetta;
Micco na lanza, e Masillo na mazza,
Pe fa de sto nnemmico gran mennetta;
Scetteno tutte duie fore a la chiazza,
E sparaieno na botta de scoppetta,
Pe dà lo signo a lo gran Cesarone,
Ch' erano sciute lesse a la renzone.

Subbeto Cesarone su accostato,
Pe se provare primma co Masillo:
Ma isso se su priesto cravaccato
Co no zumpo, che parze masto Grillo;
E l'uno, e l'auto po se su allargato,
Pe se passare comm' a bertecillo;
E co le llanze se corzeno a date,
Ma-a primmo non se potreno spezzare.

Po tornano a botare li cavalle,
E danno n'auta strenta de sperune;
Ogo'uno s' abbasciaie tanto le spalle,
Che li piette toccavano l'arciune;
E se nericeaieno po comm'a duie galle;
All'ora quanno fanno a costiune;
E po arrancaieno tutte doie le spate,
E stoccate se dettero, e mbroccate.

Lo cavallo de Mase su feruto,

E le cadette nterra meza aurecchia;

Iso no restaie niente sbagottuto,

Ma dette a lo nnemmico na scervecchia:

Chillo la reparaje co lo scuto,

E ncapo a isso stese la serrecchia:

E su de puzo lo gran scervecchione,

Che tutto l'ammaccaie lo mmorrione;

Masillo, comm' a piro traboccaje,
O puro comm' a strummolo rotanno;
Ma Cesarone priesto scravaccaje,
E le stojaie la facce co no panno.
La botta buono te lo ntrommentaje,
Che creo, ch' appe a mori tanno pe ttanno,
Po ncopp' a lo cavallo a l'abboccune
Lo mese, e l' attaccaje co na fune.

Ma, dapò ch'appe vinto sto nnemmico;
A Micco diffe, si volea jostrare:
Isso respose, lo vero te dico,
Ca co lo buono me vorria accordare.
Cesaro disse; e su viene co minico,
E co lo buono satre desarmare:
Isso le dà lo scuto, e la corazza,
La spata, e la chianètra co la mazza;

2 E prie

E priesto le portaje mpresonia
Naanze a lo signo Cicco Coceniello,
E tutto alliegro jeva pe la via,
Ca guadagnato avea sto granne appiello.
Cicco, pe se sganà la fantasia,
Le mmannaie dinto de no cammariello,
Po Cerriglio avisaie de chesta presa,
Cerriglio che stea sempe a la defesa.

Quanno-ssa nova jette a Sarchiapone De la perdeta groffa de s' ammice, Se voze spertosare lo premmone, Si no avesse allegrate li nnemmice: Shirosso se chiammaje, e disse, mone Che cosa te ne pare, e che ne dice? Ca pe l' ammore tujo aggio perdute Li meglio ammice ch'aggio canosciute.

Iso respose, io mo voglio abbuscare
L'erve, le pprete, e l'aute scartapelle;
Azzò pozzammo sso Regno ncantare,
Ed a sto Rre cacciare le bodelle,
E chille ammice già recoperare
Le bedarrite, e beni co l'ascelle;
Ma Sarchiapone, che sseva arraggiato,
Disse, va priesto, e mo singhe attivate.

Ma Certiglio, che steva grannemente Colereco, ca Rienzo era sbignato, E chelle, che le jea cchiù pe la mente, Ca s' era co la figlia confarfato: D'arraggia steva tutto quanto ardente; Ma co chella vettoria fu allegrato, E Sarchia stea cchiù d'iffo sbagottuto, Pecche Cicco non era cchiù benuto. Cicco, ehe s'addonaie, ch' era scomputo
De scolare lo jacco, comm' a scurmo,
Senza farica se trovaie sciogliuto
Da chillo mpaccio legato a chill'urmo;
E isso priesto miezo sorrejuto:
S'abbiaie turdo, e de paura curmo,
E la via de lo campo jeva ascianno;
Pe non avere quacch' auto malanno.

Jeva pe chesta strata, e ghiea pe cchella
Ad ogne bico jea tenenno mente,
Artivaie dove stea na sentenella,
Ch'era de Coceniello no Sorgente;
Iso s'annasconnette a na portella,
Ca non sapea, chi fosse, o de che gente
Chillo chi è là? tre bote le dicette;
E isso zitto, ed agguattato stette.

Chillo sciosciale lo miccio pe menare;
Ma sulo appicceape a lo focone;
E chella vampa le free mostrare
La facce, che parea justo Nerone:
Volenno Cicco la vita scampare,
S'accostale bello bello a lo pontone;
E le sciccale la spata da lo laso,
E l'appe tutto quanto desarmato.

Po comm'a ciucciariello lo legaje, E disse, priesto viene carcerato; E isse chiano chiano s' abbiaje, Che manco na parola appe parlato; Cicco, p' esser parola appe parlato; E pe ssa presa jea tutto prejato, E gkiea a la mpresla pe la chiazza vruna Guidato da li ragge de la Luna.

Dapo, ch' appe no piezzo cammenato,
Da lontano scoprette certe gente,
Isso miezo restaie mmaravigliato,
E sempe a chella via teneva mente;
Che se penzava, ch' erano sordate
De lo nnemmico, e tremmaie fortemente;
Ma canocette po lo paveglione,
Addove solea stare Sarchiapone.

Pe l'allegrezza non potea capere
Dinto a li panne, ed oramaie crepava;
E disse, ecco ca mo torno a bedere
Li care ammice, che desedderava,
Cient'anne mo me pare de sapere
Chello c'ha fatto chesta gente brava;
E mill'aute anne de mettere suoco
A Cerriglio, a la gente, e affi a lo cuoco;

Po Giove ngraziaje co doie mane;
Ca l' avea fatto tornare a chell'ora;
Po disse, o tenne meie Napoletane,
Eciauro vene da vuie, che me nnammoras
Po priesto s' accortaje a chelle ttane;
E se portaie chillo presone ancora;
Ma quanno su da chille canosciuto;
Prejato ognuno nnante le su aciuto.

Sarchiapone vedennolo tornare,
L'addommannaie, che cosa aveva fatte,
Ilfo ogne cosa se' mese a contare,
E comm' avuto avea lo schiacco matto;
Ma m'abbesogna Cicco ccà lassare,
A tale ch' io non esca da lo patto,
E dicere de Rienzo, e Carmosina,
Ca oramaie s'accosta la matina.

Rica

Rienzo già se voleva appapagnare,
E Carmosina puro a chillo luoco,
Quanno na Coccovaja da alluccare
Ntese, che le crescette cchiù lo ffuoco;
Diffe, chi sa si chesta non po asciare
Lo suio compagno pe cchist' airo wuoco,
E commo lo sapelle ca io puro
Vago cercauno Cecca pe sto scuro.

Ma isso non sapea ea nchillo auciello
Lo spireto de Cecca ne' era nchiuso:
Le venne ntuorno, e ncopp' a lo cappiello,
E isso stea tremmenno, e pauruso:
Po le levaie da cuollo lo mantiello,
E isso cchiù tremmava, e stea confuso;
Po lo portaie pe l'airo volanno,
E isso appriesso lo jie secutanno,

Tanto, che dove Cecca lo portaje; E appriesso a sisso peva Carmosina; E commo su arrivato, lo lassa; E commo su arrivato, lo lassa; Rienzo da llà lo ferrajuolo auzaje, E co lo lustro po de la matina, Vedde Cecca speduta, e co la spata Pe si a la groce a lo scianco nsilata.

Conzidera tu mo, che grà strillare,
Che sciabbacco, che trivole, e che chianto;
Che greciello, che riepeto, e sciccare,
Che streverio, che allucco, e che gran schianto
Lià nce mmattette; non se pò contare;
E perrò nò lo cconto, nè lo ccanto,
Ma sulo Rienzo pe soperchia doglia,
Co no cortiello se tagliaie la soglia,

E cossì morze, e ghierra all'auto munno; Carmosina chiagnenno se fermaje:
L'auciello dinto a no portiello tunno
Se mese, e preta marmola tornaje:
Cecca lo steffo, e stea cchiù sotta nfunno
Corcata nterra morta se restaje,
Ch'oje è lo juorno, che lo cuorpo muorto
A la fontana stà de mmiezo Puorto.

E cossì co la vita lo dolore
Scompettero, e li guaie de chisto munne;
Perzò quanno te pienze co st'ammore
Effere ncielo, staje a lo spreffunno.
Lloco la nave chiena de ss' ardore
Jetta l'ancora soja a chisto funno:
Perzò mparate vuie da mo nnenante;
Ca mo vene Schirosso co li ncante;

Scompetura de lo Canto Quinto:

# CANTO VI.

# CHARLO

# ARGOMIENTO.

Schirosso sa lo ncanto. E dessedato
Da Cicco Sarchia. Liso Cicco abbatte;
Mbufaro Cicco, e ncasa è trassormato
Liso: co Ssarchia Cesaro commatte:
Sarchia le brache nn' auciello ha mutato;
Cerrigilo, de dolore arraggia, e sbatte.
Iacovo co na mascara de motte
Fa restà li nnemmice miere muorte.

A Sare de lo dio, che ll'ore sparte, A vea lecenziata ogne zitella:
Sulo nce steva l'ammica de Marte,
Pe se fare a bedè, ch'era cchiù bella r
Pecchè da l'ora, che mmescaie le catte,
E nce fu couta a chella rezztetla,
Stà sempe co Diana accompagnata,
Pe fa vedè a lo Munno ch'è norata.

E Schirosso venea co no sportone
De scartapelle varro pe neantare,
E neuollo a'avea puosto no robbone,
Ch' abbesognava de se l'accorciare.
Arrivaie naante a lo gran Sarchiapone,
F disse, volimmo accommenzare?
Isso disse, vorria, che susse juto:
Anze che susse sso neanto scomputo.

Isso

Isso priesto cacciaie mmiezo a la via
Na tavola co mille scartapelle,
Che parea justo na speziaria
Co tanta mbroglie, e co tant' arvarelle;
Po, pe bolè chiamma chillo, che scria;
Da sotta se cacciaie doie bacchettelle,
E sengaie netera no gran circhio tunno,
E mmiezo nce pegníe lo Mappamunno.

E po vervesejava zitto zitto,
Commo dicesse qualeche gran cosa :
Sarchia le disse, e bè, che cosa ai e ditto;
Ch' ogno parola la dice annascosa?
E isso a Sarchia tenne mente fitte,
Po disse, de grammateca pelosa
Certe pparole sè, ch' anno vertute
De fa veni dociente tarramute.

Po chiammaie da lo Regno de Prutone
De Spirete na frotta, arrasso sia,
Ch'appero a fa sorreire a Sarchianone;
Quanno le bedde mmiezo a chella via:
Se chiavaie dinto de lo paveglione,
E pe na senga faceva la spia,
E l'aute tutre se fuino cacate,
Che l'uno all'auto s'appeno ammorbate.

Ma da coppa a la torre de Cerriglio
Uno teneva l'acchiaro a cannuolo,
Che cchiù, o manco scoprea miezo miglio;
Comm' a dire da Puorto affi a lo Muolo:
Vedde Schirosso, e chillo gran vesbiglio
Movere, e ghire Zorfariello a buolo:
Isso priesto avisate tanno pe tranno
Lo Ree, ch' avea scopierto chisto ncanno.

Lo

Lo Rre remmase tutto shagattuto;
E lo conziglio fece llà chiammare;
Azzò le conzigliaffe quaech ajuro,
Ca sì è ped iffo non sapea che fare;
Ogn'uno all' ancorrenno fu benuto;
E accommenzaino subbero a parlare;
Po fuino de parè; che Cesarone
Jesse a cortellià co Sarchiapone.

Cesarone volanno s' appe miso
No pietto a botta de na cannonats;
E pe paura de n' effere acciso;
Na spata de seie parme appe abbuscata:
Po no guarsone, ch' avea nomme Liso;
Chiammaie, che le portaffe la celata r
Ed a cavallo priesto fu segliuto;
E senza nitattenere fis partuto.

Nne nattemo su ghinto, ed arrivato;
Nmiaie lo Paggio a Sarchia, e le mannaje
A di, che fosse su tutto armato,
Ca volesao sel tanno da sti guaje:
Chillo figliulo, commo su arrevato,
Primmo de Sarchiapone, Cicco asciaje;
E disse, site vuje Sarchiapone?
Ca lo dessida lo gran Cesarone.

Cicco le disse, so songo, e balle a dire; Ca mo mo vengo a sa quant'isso vole; Ma che se tenga ammano de morize; E de maie cchiù redere sel lo sole: Pecchè la voglio mo propio scompire; E dare fatre a chi me da parole; Liso le disse, auto non pozzo fare; Che la smuasciata irele a portare.

E cossi

E cossi se ne jette a lo patrone
A dicerelle quanto le dicette:
E lloro se fermaino a no pontone,
P aspettà ste bbarruffe, e ste mmennette:
Cicco se va a pighà da Sarchiapone
L'arme, e po priesto nocullo se le mmette,
Po se mette a cavallo, e bà afficontare
Chillo, che l'ha mannato a desfedare.

A chillo luoco subbeto arrivaje;
Po disse mietre mano a chessa spata;
Ma Cesarone subbeto cacciaje
La spata, pe le dà na cortellata;
Ma Schirosso de chesto a addonaje,
E chessa moroglia l'appe scommogliata;
Zoè mannaje a dire a Cesarone,
Ca chillo è Gieco, e aon è Sarchiapone.

Cesaro mo non voze sterriare,
Ca steva mpicco de no gran guerriere.
Ma diffe, si volea cortelliare
Primmo co Liso, ch'era lo scotiere:
Da lo primmo iffo non volea azzettare,
Ma po le parze buono lo penziere,
E diffe, priesto su mettimmo mane,
Ca mo te caccio da cuorpo lo ppane.

Liso caeciaie la spara, e eo lo scuto Se mese mposta bello a no pontoné; No avea paura d'effere feruto, Pecchè sempe pigliava lezzione; E primmo no gran tiempo isso se ghiure A la scola de masto Palatone, E llà mparaie domilia sbaratte, Ca manco avea paura de le ggatte.

E Cicco

E Cieco mposta eo na spata puosto
Se fu, che parea spito Bolognese.
E stea arrapaso, e echiù, che breccia tuos
Ch'avarria dato manasto a no paiese:
Tanno dicette Liso, chisto vuosto
Chilleto stimmo justo no tornese,
Pecchè mo la recavo, e boglio ntrare,
E faretella da mano saurare.

Cieco, che sente chesto dà na fenta, Pe fare, che lo scuto isso allagasse, Ma Liso manco sale se spaventa; E fegne, commo non se n'addonasse; Ed isso torna co na grossa spenta, Che parze furia, o puro Santanasse, E couse a lo guancetto de lo scuto, Che s'appe tutto lo spito spontuto.

Ma quanne Liso lo vedde sautare
Tre deta de la ponta de la spata,
Se mese mposta de volere ntrare,
E metterelle franca na stoccata:
Ma po s'attenne, e diffe, che buoje fare?
Vuoie, che te lassa acciso a chesta strata à
O puramente te vuoie fa legare,
E mpresonia farere portare?

Isso se stette zitto, e non voleva
Dire ne si, ne ne, ca ssea scornato,
Ma co na facce affritta se chiudeva
Le spalle, e nterra lo fronte mpizzato:
Cesarone de chesto se rideva,
E diffe, e bè non staje cchiù arrapato?
Ca te n'iere venuto co na rasa
De Sarchia, a sbregognarele la casa.

Va figlio mio, vattenne a lo castiello
A biserare li compagne tuoje:
E tu lo porta mante a Coceniello,
E po lo mietto co l'ammice suoje.
Liso lo lega co no funeciello,
E lo portaie, comme se fa a li vuoje;
Ma Cicco volea bello guatto guatto
Coglieresella, e no le venne fatto.

Iso se resolie de volere

Ful pe forza, e de Liso lassare:

Ma Liso, che se steva a lo bedere;

Steva aspettanno che boleva fare;

Faceva nfenta de lasco tenere,

E iso fa na forza, pe abignare:

Ma Liso tenne strinto, e mpontaie nterea,

Li piede, e buono a la fune a afferra.

Cicco tutta la forza soa metteva,
E Liso appriesso se lo strascinava,
Che si a sciorte quarcune lo vedeva,
Parea, che Cicco a Liso nearcetava:
Lassa cornuto (Cicco le diceva)
Liso si Deje nn aiuto chiammava:
Quanno vediste le ggamme mpontave
De Liso, e ndoie colonne trassormare.

De lo cuorpo le fece no palazzo,
E restaie mmiezo la chiazza chianeato,
Le mmano aniello, e catena lo lazzo,
Con che Cicco stea buono annodecaeo,
Cicco non appe libertà da pazzo:
Ca mbufaro da chille fu murato,
E cossi soccederte chisto caso,
E restaie bello pello naso.

La spata che tenea Liso a lo scianco,
Fu fatta a Spagna da no masto buono;
Po nFranza stette, e de sanà lo granco
Acquietaie ssa vertute co lo suono;
Ma chillo, che stà ncoppa de lo banco
De la sesta celesta, ed ha no truono,
Voze la spata vertolosa, e bella
Mutarela d'alluogo na cartella.

E cossì se restaino a chillo luoco

Mbufaro Cicco, e Liso alloggiamento;
Cossì bà chi na cosa piglia a ghiuoco,
Che mporta, e nee dà poco sentemiento;
Cossì è chi mmano vò piglià lo ffuoco,
E lo vole astutare co lo viento;
Che, pe se temperare l'abbrasciore,
L'allumma cchiune, e sente cchiù l'ardore;

Tornammo a Cesarone, ch' era juto
Niratanto a desfedare a Sarchiapone,
E Sarchia d' arme janche era vestuto,
E sciuto neompagnia de Jacovone:
La lanza mmano, e nnante no gran scuto
Se mese, e ncoppa a no gran cavallone;
E tenea ncoppa de na pavesera
De mille penne na gran pennacchiera.

Jacovo no moriello avea abbuscato,
Ch' era comm' a la morte sicco sicco,
Ed era mpasso mpasso arragamato
D' arragamo de chiaje muto ricco:
N' aocchio avea guercio, e l'auto avea cecato,
Che cacciato le fa co no palicco;
Avea tutte le ccoscie sciostellate,
Che contà le potive le ccostate.

Se vedeno, s'affrontano, e s'accostano, Rideno, se salutano, e se chiammano, Se soccano le ppratteche, e se mostano Ntreppete, pò s'atraggiano, e se nsciammano, Se votano, s'allargano, e se scostano, Se stregenon, se mmesteno, e s'arrammano, Se zollano, e le ecoppole s'ammaccano, Se menano, se parano, e se sciaccano.

S' abbasciano, po s' auzano, e se tirano, Se stirzano, se fermano, e se scoranno; Mo sciatano, e se posano, e retirano, P' accidere, e pe benecre po tornano, S' acconciano, po paffano, e se mmirano; S' appontano, s' annettano, e po s' ornano: Po jettano li fodare, e sferrejano, Se pesano, se pogneno, e stroppejano.

Po scenne ogn' uno da cavallo nterra, Pe fa l' uno dell' auto gran scamazzo, E Sarchia auzanno la pesante sferra, De li vracune se rompie lo lazzo; E fece aita bona a chella terra, Ch'ogn' uno se pigliaie no gran. spllazzo; Vedenno Sarchia comm' a no scolaro, Quanno le ccauze a brache se calaro.

Isso, pe non restare perdetore,
Pecchè chelle le deano gran travaglio,
Le boze priesto sbalanzà da fore,
Comm'a palla truccata da lo maglio,
Le mannaie tanto nnauto, che quatt'ore
Saglietteno, ce parcano quant' a n' aglio,
Tanto che po se n'erano scordate,
Quanno s' appero an' aito scommegliate.

Tutte

Tutte chille sordate; e chelle gente,
Vedenno chelle brache abbecinare,
Ogn'uno a chella via teneva mente,
Tutte tremmanno steano ad alluccate;
Tamo cchiù, che lo sole affai lucente
Le faceva parere a lo ccalare;
E tanno se metteano ncellevriello,
Ch'era de Giove lo famuso Auciello,

Pecchè pareva capo la vrachetta, E li cosciale parevano ascelle, Ogn' uno coriuso chillo aspetta, Ma pauruso de nove scentelle; Chi la picca pigliaie, chi la scoppetta; E steano tutre comm' a sentenelle. Giove, che bedde st'ardire sciaurato, De collera se fece affaie ntosciato.

E' disse all'aute Deie, facimmo caso, Che chello che se penzano bè fosse. S' hanno da fa lo sinape a lo naso Venire pe me dà cottura, e tosse? Non sanno li Giagante, che remmaso Ogn' uno fu dinto a le scure fosse? E subbeto ordenaie, che Febo desse Spireto a chelle, e auciello se facesse:

Tanno Cerriglio su chiaruto buono, Vedenno chill' Auciello stremmenato, Le parze d'avè ncapo no gran truono, E steva tutto quanto desperato: Chiagnea a selluzzo co dogliuso suono, E po lo mmeglio meglio appe adunato, Pe ghiresenne co la meglio gente: Pe non fare la chiaja cchiù setente.

Ma torno a Ghiacovone, ch'era arcivo,
Che se mettle na mascara de morte,
E pe fare a Cerriglio cchiù corrivo,
Jette a cavallo fi nnante a le pporte,
Ogn' uno miezo muorto, e miezo vivo
Restaje, ed a ful se mese forte,
E cossì co ssa burla Jacovone
Fa vencere cchiù priesto a Sarchiapone.

Ma Schirosso vedenno la Fortuna
Che ghie nfaore a lo gran Sarchiapone,
Tutte le mbroglie soie priesto s' aduna,
E n' enchie vatro vatro lo sportone;
E po l'appe legato co na funa,
E lo trasie dinto a lo paveglione,
E disse Sarchia, ca isso era stato,
Ch'appe tutto l'ascratto ncantato.

Sarchia se lo ceredeva, bestiale.
Che isso avea neantato chelle gente;
Vozzacchio, sciauratone, arce anemale.
Chessa papocchia se sa ir a mente,
Sciaddeo, maccarone senza sale,
Facce de no certulo de semmente
Sarchia, e Schirosso le semmente
De sso Schirosso le ffauze parole.

Pauruse, tremmante, e sbalisciate
Restaieno chelle gente de Cerriglio,
Cesarone, e cert' aute carcerate
Restaieno, e isso comm' a no coniglio;
Ordenaie po; che fossero portate
Lontano da la terra miezo miglio;
E isso s' allestea, pe se n' entrare.

J. mmiezo a lo Cerriglio trionfare.
Scompetura de la Canto Sesso.

# CANTO VII.

#### CHARLA

# ARGOMIENTO.

Cerriglio se ne fuie pe la gran guerra:
Po trova Carmosina, e se ne vanno:
Sarchia entra trionfante a chella Terra,
E scarcera le gente, che nee stanno.
A maro cade Carmosina, e nterra
No Darfino la porta, sbarca tanno
Cerriglio a Frorio, Sarchia fa tornare
Ogn'uno a la soa forma, e sià a sguazzare.

L'Usa mo vienetenne co no cato
L'a Zippo dell'acqua fresca d'Alecona;
Ca songo tutto neuorpo dessectato:
E tiesseme a la mpressa na corona;
Mo m'abbesogna d'essere ajutato,
Mo sì ca me vuoie fa na cera bona;
Azzò pozza scompire de cantare,
Ca la coda è cchià forte a scortecare,

Cerriglio sfortunato fece aprire
La porta fauza de la strettolella:
Azzò non fosse visto a lo ffuire
Da quarche spia, o quarche sentenella:
Co isso Coceniello voze ire
Nzembra co ll'aute de ciappa, e de sella;
E le steva aspertanno Patrò Luca
A lo Mantracchio co na gran felluca.

Jevano tutte quante adaso adaso,
Che manco se sentea scarponiare,
Accappucciato ogn'uno affi a lo naso,
Comm'a chille, che soleno arrobbare:
Co lloro se portaino pane, e caso,
E bino, azzò potesseno campare
Pe lo viaggio, affi che chella rota
De la fortuna l'auza nauta vota.

E mentre jeano tutte zitto, e mutto, No surzo d'acqua vevere voleva Cerriglio, e s'accostaje a chillo butto; Addove d'acqua na gran furia sceva; Quanno sentíe da dinto a lo connutte Na voce lagremosa, che diceva, lo Cecca so, e te cerco perdonanza; Ca t'aggio fatta sta mala crianza.

Quanno Cerriglio sta voce sentette,
Restaie comm'a chiafeo tutto neantate;
E lo gran chianto tenè non potette,
E bolanno appe ogn'uno perdonato;
Ogne compagno miezo da se sectte,
Ch'appe ogn'uno a restare speretato;
Quanno appare vediste Carmosina
Co na stanfella, e neapo na mappina.

Tanno lo Rre a essa addommannaje
De lo negozio, e comm'era passato.
Dall' aco affi a lo filo essa contaje.
E Rienzo cchiù d'ogn'auto appe scusato;
E isso a perdonatele tornaje,
Ma non pe chesto non steva accorato,
Anze co chesta nova ch'appe avuta,
Fu commo acoppa a cuotto acqua volluta.

Po se ne jero, e a lo maro arrivate, Ogn'uno se mmarcaje lagremanno: Appero priesto l'ancore tirate, E a la fortuna mpotere se danno; L'argiento muollo co li rimme sgrate Rompeno, ma non sanno addove vanno, Vanno addove la sciorta, e lo destino, O lonano le pportano, o vecino.

E mente va Cerriglio, e li compagne
Co cchella varca de male contiente,
Aranno de lo maro le ccampagne,
Mpotere a la fortuna, ed a li viente:
Io torno a Sarchia, che da li carcagne
Chino de contentezza affi a li diente
Era co Ccola, e Ghiacovo pe ntrare
A lo campo de vino, e trionfare.

L' auciello ch' era vrache pe cavallo
Sarchia se serve, e se nee mette ncoppa,
Ncuollo se mese no vestito giallo,
E se portava lo gran Cola ngroppa;
Mmano tenea de vruoccole no tallo
Pe scettro, e nnante Jacovo na coppa,
Ca l'avea dato affizio de coppiero,
E ghiea a cavallo ncopp a no sommiero.

Ncapo l'aveva posta na corona
De vruoccole spicate a la smargialla;
E nnanze ad illo jeva ogne perzona
Facenno largo, azzò che Sarchia passa;
Ogn'unq le facette cera bona,
Sulo na certa mmardetta vajassa,
Ch'a lo trasi la porta de lo muro
Ncapo le devacais no pisciaturo.

#### 166 LO CERRIGLIO NCANTATO

Isso se pigliaie collera, e nzorsato
Se mostraie biono, e se mese a gridare,
Ma Cola l'appe subbeto pracato,
Ca si no, se volera desperare;
E disse, sempe vene temperato
Co lo desgusto, lo gusto, e l'amare
Cose vanno a trovà sempe lo ddoce,
Cchiù che non corre lecora a la noce.

Ma po co tutte chelle gente armate Se ne trasette comm' a Mperatore, Fuino le pporte llà spaparanzate, Pe fa trasi sso granne vencetore; Commo tutte le gente fuino ntrate, Gridaieno, viva Sarchia gran signore; E llà corzeno tanta a mille, a mille A fa allegrezza co sische, e co strille,

Po jette a raperire lo castiello,

E fece sci da dinto a la gajola
Li duie presune Mase, e Menechiello,
Ch'avevano de sci gran cannavola;
Po scravaccaie da lo cavallo auciello,
Ed ordinaie, che co Schirofio Cola
Jeffe a piglià no buono arciulo chino
De chello gran licore tanto fino.

Po commannaie, che priesto se metteffe Na tavola pe fare gran bazzara l Ed ogn'uno la panza s' allesteffe Pe smorfire, e la canna se prepara: Che ghiettano li giacche co l'allesse, E pigliano lo spiro, e la cocchiara, E a la ncorrenno ogn'uno affacennato, Che scocchiareja, e scumma lo pignato

E men-

E mente chiste ccà vanno allestenno
Chillo banchetto pe scrofoniare;
Torno a Cerriglio, che ghieva correnno
Pe chillo guorfo, e s' appe ad annegare;
E Carmosina, che ghieva vedenno
Dinto a chell'acqua si potea neappare
No pesce, mentre la mano stennette,
La varca s' abboccaie, e nec cadette.

Subbeto lesto venne no Darfino,

E se la ntorzaie ncopp'a lo scartiello,

E bolanno pigliaje fo cammino

Pe coppa all'acqua commo fosse auciello:

Comm' a lo Sciaramone su becino

All'onna le raprette no portiello:

Iso llà ntraie, e sece da la schena

Carmosina cadè ncoppa a l'arena.

Esta restaie sorresseta, e storduta,
Po jea pe coppa a chell' arena sperta
Tutta tremmanno, e meza nzallanuta,
Quanno scoprie na porta, che atea aperta;
Esta anemo se dette, e llà trasura
Fu, pe non ghire sempe maie deserta,
Po su da lo patrone de la casa
Accouta, e llà pe sempe, sa rommasa.

Chisto patrone era ommo vertoluso, Che capo alietto su da li pasture, Ommo sedele, cortese, e ammoruso De quanta appeno maie covernature; Chisto cchiù d'uno sa restà consuso, Co le pparole addorose de sciure, E quanno canta, pare n'auto Orseo, E sa quarcuno remmane chiasco.

#### ME LO CERRIGLIO NCANTATO

Ma tornanno a lo Rre male contente, Che pe paura de non s' annegare, Se conzigliaie co tutre chelle gente De volè nterra la varca accostare; Scoprie lo Regno de lo suio parente, E a chillo puorto voze i a sbarcare, Che Frorio nomme aveva, da chell'ora Che fatto fu da la Regina Frora.

Frorio mo lo venne ad affrontate, E le fece carizze, e nnore affaje, E co iffo lo fece llà restare, E po lo confortate de chille guaje; Ed io perzi abbesogna cca laffare Sta gente co li lloro catalaje, E co quatto parole priesto priesto De Sarchiapone dire l' auto riesto.

Schirosso era venuto co lo vino
Nnante all'Arote famuso veneetore,
Chillo lo fece mettere vecino
A lo musso de Peppo, e a lo Dottore:
Ma Tonno mo, ch'era no gran chiappino,
Senterte da lontano lo grà addore,
E corze, e cchiù d'ogn'auto isso sorchiaje,
Ed a la primma spama retornaje.

L' auto perzì, zcè lo Gatto, e l'Urzo, Pe la vettute de la marvasia, (Che mparte lloro n' appero no surzo). Tornaino uommene mmiezo a chella via ; Mmaravegliaro ogn' ommo lla fu curzo, E bedde chella gran fattocchiaria Sanare, e tanno tutto quanto, ammisso Sarchia rommase, che parea de isso.

#### C A N T O VII.

Po pregaie Marre, ch'a Giove parlasse, E facesse tornà Cicco comm' era; Pocca issa è lo Dio de li smargiaffe, E Sarchia d'iffo porta la bannera; Ma Giove mo pe non fa cchiù fracaffe, La grazia fece co na bona cera; Ma, ch'ogne ghiuorno fece fa strommiento; Che ghiesse Cicco a chillo alloggiamiento.

Perzò se vedea sempe spessare.
Pe dinto, e fore, e pe bascio, e pè asuso,
Ca voleva lo vuto sodessare,
Ca si nò bello sarria stato suso.
Nsine se vedde llà ommo tornare
Comm' era primmo: ma stea assaic consuso;
Sarchia le disse: che d'aje a lo musso.
E tanuo Cicco se facette russo.

Po le respose, e disse, sto nzignale.

Me l'ha fatto l'aniello de lo naso:
Isso le disse, va via bestiale,
Che suste (o brava cosa). ceà remmaso,
E 'aie fatto tirà brutto anemale
Comm' a no sorecillo da lo caso,
Ora va priesto, e fatte dece vagne;
Ca siete, ca si nò co nuie non magne.

Iso corre a lavarese la facce,
E pe ghire a la mpressa appe a cadere;
Pecchè sentea l'addore de migliacce,
E bolea priesto irele a bedete:
Vedde venite cierte sanguinacce.
E isso priesto se corze a sedere,
Sarchia lo vede; e fa ch'ogn' ommo dica,
A megnà non se và senza saigca—
Correse Tom. La la la la la correse a consenza a correse a corresponding to correspondi

#### 170 LO CERRIGLIO NCANTATO

Curre l'è ditto, curre a faticare, E non avè a la mpressa chest' allanca; Aiurance a lo mmanco a cocinare, E non passare pe la maglia franca; Miettete tu perzi a scocchiariare, E non avè paura, che te manca, Che tanto avisse voglia de smorsire Quanta ncè vonno ccà robbe venire.

Issue accommenza tutto a ffacennato

A botà spite, ed a scioscià lo fsuoco,
Co na cocchiara scumma ogne pignato
E fa lo scarco sopra ogn' auto cuoco;
Chello, che le pareva cocinato
Se lo magnava annascuso a lo bruoco,
E pé fa priesto tutto s' appe cuotto,
E s' abbotaise comm' a no ranavuotro.

Po lo gran Sarchiapone fa sonare
Na caudara a recouta co no cuorno;
Azzò se jesse ogn' uno ad' assertare,
Neavola pe fisiera ntuorno ntuorno;
Ogn' uno corze, e posese a gridare,
(E dicea) ceà se pozza fare juorno;
Po li mappole priesto à accorciaro,
E de le brache le strenghe spontaro.

Ccà vedive na frotta spettorate,

E serchiavano vruodo a buonne cchiù:

Da llà cierte aute vedive allancate,

Ch'avarriano gliotturb lo Perù:

Da nauta banna cierte mbriacate,

E scostomaramente fauno bù:

E 'nirobione oga' uno magna, e berna;

Che de no Regno è fatta na taverna.

# VIAGGIO PARNASO.





## LO POETA A LI LEJETURE.

"MOn è possibele, che quarche travo rutto non AV strida, e che quasche strenga totta non se metta ndozzana, decenno da quanno nniccà le ppovere Muse so deventate de lo Lavinaro? da quanno niccà la fontana de Puorto è Hippocrene? e capo de Monte Aonio? a chiste nee vorria pe nnante pasto na trippa de sette sapate a li morfiente, e po vorria che me dechiarassero a quale Casale nascettero le nnove Sore d'Apollo: se chillo me dirrà ca Ngrezia, e portarrà pe testemmonio chillo cecato che cantaje de Chilleto, e d' Alessa. io le dirraggio po ( se vale pe testemmonio l' autoretate de chillo , che spremmette quanto aveva ncuorpo ncoppa lo fonnamiento de Romma) ca le Mmuse sò latine, ma veccote ca trasarria pe tier-30 quarche Provenzale, e se nce farria fare tanto d'uocchie, a mantenere, ca sò de lo pajese sujo, e nce farria nzammenare Gogliermo Ventadorno Arnaudo Daniello, e cient' autre ; sautarria po de brocca no Sciorentino, e ne vorria vedere quanto n'è, proffedianno ca so Toscane, e ghiurarriano a quano mane Dante, e lo Petrarca co n' autra mmorra de lo pajese; ne nce perdarriano la coppola a la folla li Spagnuole, ca se farriano la josticia co le mmano lloro, e porriano dicere, ca le Mmuse sò Spagnole, e pe prova nzammenarriano lo nnemmico lloro Bembo , che chiammaie le н Mu-

174 Muse co lo titolo de donne, quanno dicette, Donne ch'avete in man l' alto governo ; del Colle di Parnaso; essenno cosa chiara, ca schitto chesta nazione se nora co sto titolo de Donne, otra che fortefecarriano la causa lloro co l'autoretate de lo Conte Salina, de Lope de Vega, de l'Arziglia, de Garzilasso, de Voscano, e d'autre ; ma lo Franzese non monnarria nespola , ca subbeto vorria commattere a steccato , volenno provare ca so galle, o pe dicere meglio galline, e ca ncoppa li munte Pereneje covano l' ova de li conciette Poeteche, e mostrarria perzò ciento testemmonie de lo Rosa, de lo Birtas, ed autre, e sicche de singolo, perzò è chiafeo chillo che bole, che siano necessariamente de chesta, e de chella terra. ca se buono buono conziderammo, le Muse so ghiommente d' alloghiero , ed ogn' uno se ne po servire pe quarche viaggio, paganno perrò l' alloghiero de tiempo perduto , e de goveta rotte , e le poverelle sò portate de carrera mo Ngrezia , mo a Sciorenza, mo a Spagna, mo a Franza, e mo a Panecuocolo , e spisso pe lo ttroppo correre a scapizzacuollo, fanno de chelle ntroppesate, che se lejeno nne le ggarrette de li Poete, che mmaraveglia eje addonca, ca io puro a lo Cerriglio de Febo m' aggio allogato una de cheste Ghiolle , & aggio curzo pe fi a mo cinco poste ? che le manen a Napole, che non pozza isso perzi surarese la cauza, e dicere, ca le Mmuse sò nasciute nzino ad isso? e che sia vero , corrano puro quanto se voglia ste fegliole da lo Gance a lo Nilo, e da li Nasamune nculo a lo Munno , ca sempe sò de buono retuorno a le belle foglia torqute de sto pajese, ch' è la vera casa floro, pocca non c'è taverna, che non aggia le laure, non c'è solachianielniello, o potecaro, che non aggia la cetola, non c'è poteca de tentore, che non aggia la fontana, non c'è eccato che non canta vierze, e le faccia nore, però te ne pò tornare co na mano nnante, e n'autra d'erto sto mala lengua, ed appilare, ca n'esce feccia, pocca accossì è de laude mmerdevole lo strivere d'una lengua commo de n'autra, e puro che lo Poeta saglia a titorfare ncoppa l'astreco de la Grolia, ped avere la Giorlanna, poco mporta ca nce va co llevera gialla, o verdevaje. Leite addonca sto chilleto, che m'è seappato da le brache, addoratelo, e gostatelo, fi site Musta nita torna da Smirna, e da Mantova, dov'è ghiuta ad arrecogliere conciette, pe farene n'autra composta ce l'acite de Gricco de Napole, m'arrenomanne.



# VIAGGIO DI PARNASO

## CANTO PRIMMO.

O canto la montagna de Parnaso,
E li fuonte, e ciardine ch' ave a lato,
E a che mandiullo chi nce saglie a caso
Pe decreto de Pedo è neaforchiato:
Musa è la quinta vota; che de naso
lo dongo a si acqua mo che sò affetato:
Se vuoie crescere tru quanto te devo,
Famme na grazia sisca mentre vevo.

E tu che saglie, e seinne a boglia toja
Da llà ncorpa, e non aie chi te 40 betă;
Segno D. DIECO, e nne la grazia soja
Te tene lo gran Rre, d'ogne Poeta;
O de le Muse cuccopinto, e gioja,
Ausoleia dall' A pe afi a lo nzeta,
Ca si me vene netta, n'autro juorno
Lo nomme tuo lavoro a meglio tuorno.

Avea già co lo tiempo, e co la sciorte Jocato li meglio anne de la vita, E perzo fi a li fielece, e le sporte, Senza vencere maie nulla partita; Tristo dinto, e peo fore de la corte, Ca pe tutto è Berri vrenna, o tedita, A l'utemo no cricco desperato Me diffe, muta luoce, e muta stato.

Dove

Dove jarraggio Nfranza, o a Lommardia? Nigro me, ca pe tutto neè travaglio, Povera, e nuda vaie Filosofia, Dov'onca arrive non t' è dato n'aglio : Chi la vertù canosce non ha cria, Con chi pò dare aiuto, non c'è taglio; Pe tutto la fortuna te trabocca. E maie non ascie chi te sputa mmocca .-

Cossì dicenno venneme nerapiccio De ire dove Febo è gran Signore, E stà a la serpentina co lo miccio, Pe fare bene a ogn' ommo de valore : E quanto bello na mattina alliccio Napole mio lassanno, e pe faore De Febo stiffo , affaie liero , e felice Nquinnece mise sto viaggio fice.

Mmiezo a lo Munno ( e dica chi le piace Ca Mbeozia, o a Gragnano stà Lecona ) Senz' autro a tuorno na montagna stace, Dove non pò saglire ogne perzona; Nchesta ne caudo maie, ne friddo face. Nchesta maie non chiovelleca, ne trona, Ma sempe è Maggio, e perzò sempe siente · Arraglie de felice , e de contiente .

Ncoppa a la cimma soja è no palazzo, O bene mio, che maiestria de spanto! Dove le Mmuse : e Febo co ssoliazzo Ad ogne tiempo stanno nriso, e ncanto : Non è opera già de quatto a mazzo, De le fraveche tutte portà vanto ! Che foro fatte a forza de tornise A tiempo de Romane, oade Pranzise. He

Tutto de preta pommece, e mautune, E' fatto a la zemina lavorato, A quatro cante, a quatro torriune. Che pare no castiello spiccecato: Saglie a la porta pe tre scalantiune, E truove na cocina a primmo ntrato, Dove chi arriva friddo, e s' ascia stracço Se pò scarfare, è nchirese lo sacco.

Pecchè tra l'autre cose degne, e belle, Che Febo ha nn'uso, primmo che Poeta Le parle, vò che s'enchia le bodelle, Ca non s'accorda Museca, e Dieta; O stile de nauzarese a le stelle, O che pastosa Deità descreta! All'autre parte canta puro, e berna, Ch'allanche se non spienne a na Taverna,

Passas sta cocina ascie na sala,
Dinto na stalla, accanto a na despenza,
Da lla pe no recuoncolo se cala
A no soppigno fatto p'azzellenza:
Ecco a na Gallaria vaie pe na scala,
( Perdoneme lo Duca de Sciorenza)
Ca chesta a pede chiuppo passa chella.
C'ha tanto nomme, che sia ricca, e bella.

Statoe non dico niente; si pitture,
A desfazio de Fidia, e Tiziano,
Libre a bitzeffia, a fascio le scritture,
Quale stampate, e quale fatte a mano;
Le pperne, e gioie a tommola, e mesure,
Che non le pe contare nciegno umano,
Lo ssanno chille a chi fece Minerva
Lo vagno d'aoglio, e la sepposta d'eva.
Lloco

Lloeo stà Febo, ed ha le ssore a lato, Ch'ogn' una tene mmano no stromiento, Da na gran corte stace ntorniato D' uommene vertoluse a ciento a ciento; Io dapò che llà ncoppa fuie arrivato, Traso la porta, ch'è d'oro, e d'argiento, E mmiezo a doie colonne veo no mutto, Chi trate ateno mieto, n'esce tutto.

Paffo echiù nnanze, e ranto giro ntuorno;
Ch' arrivo dove Febo stea seduto,
E a lo prenzipio aviette tanto ssuorno,
Che pe spanto, e stopore restaie muto:
Po m'addenocchio, e dicole buon juorno;
Iffo m'abbraccia, e dice benmenuto,
Io saccio perche biene, e de che aie voglia;
Fraze aie trovato proprio carne, e foglia,

Io lo rengrazio, ed isso lebrecaje, le voglio che te jove ato viaggio, E azzo de me te laude sempe maje, Ecco t'abbraccio, e azzettote pe paggio; Va t'arreposa mo, sta sera, o craje Voglio ch'agge no buono veveraggio; Che core pienze, che faciette tanno. Se bè ogne punto me pareva n'anno?

La sera aspetto, commo tavernaro,
Ch'aspetta lo percaccio, e po non vene;
Ecco lo Sole se neaforchia a maro,
Foienno pe li debete, che rene;
Ecco lo preggia l'arba, e lustro, e chiaro
Se mostra, io conto l'ore, o Dio che pene,
Quanno Febo me chiamma, e bo che trasa
A no bello Giardino de sta casa.

241

Llà ru vide na Rosa moscarella,
Che mmiezo ne nasciuto no estrulo,
Llà bide c' ha na Fico troianella
Nee sponta a corneciello lo fisulo:
Vide da na Lattuca mortarella
Scire la Falanghina de Pezzulo,
E da no Milo sciuoccolo, o Amarena,
Pezze de caso cchiù ca n'è l'arena.

Spallere ha de cocozze, e molegnane,
Pregole de Certola, e de Cepolle,
Quare de mercolella, e maiorane,
Conzierte de vorracce, e fogliamolle;
Pe' mmiezo no gran fruscio de fontane,
Che d'ogne banna l'acqua-scorre, e bolle,
'Una trà l'autre neè de forsa granne,
Che pe tre Mascarune l'acqua-spanne.

De tutte tre nie feee abbeverare,
Azzò de tre manere io me potelle
A la quintana correre, e provate
Co tutte li Poete, e Poetelle;
O acque spotestate, o acque-rare,
Acque de gran vertù ( chi lo credelle ? )
Che subbero stampato nuovamente
Fuie no Poeta lubreco azzellente.

Eccote ciento mo Griece, e Latine;
Ciento Ceciliane, e Provenzale,
Vecco ciento masaute Sciorentine,
Che cauzano ad Apollo li stivale;
Mbrosoliaro cchiù de tre matine,
Ca sta grazia, ch'aviette, appero a male,
Decenno che tra lloro entra ndozzana
N'ommo de Paorto, è cosa troppo strana

Ma de cheflo se corzero lo Taffo,
Lo Carireo, lo Rota, e lo Tansillo,
E Sannazaro fece gran fracaffo,
Ch' a fate a punia nce maneaie tantillo:
Io co sta spalla subbeto me laffo,
E dico, cilà se bè so peccerillo;
Aggio armo de no granne, e pe natura
Maie de nullo valente appe paurà 14

Co llecienzia d'Apollo a sto pajese
Po vevere chi vole allegramente:
O Spagnuolo, o Todisco, o sta Franzese;
Vasta che sia de miereto, e balente:
Ca lo Sommiero ch' a fare se mese
Chest acqua de vertu rant' azcellente;
Pe tutte voze fare-la fontana,
Nò schitto pe la Grezia, i e pe Toscana;

Le Muse vanno dove so chiammate;
Ca no stanno co buie co lo strommiento,
E quanta vote a me se so nzeccate;
Cose hanno fatto lustre comm' argiento;
Le parole de Napole mpastate;
Non songo frate mio d'oro-poinmiento;
Ma de zucaro e mele, e famma vola
Se fanno a tutte lengue canhavola;

Ma ca non fosse niente quanto dico.

Mentre che Apollo no l'ave pe male,
Ed ave gusto, e stà buono co mmico,
Pecchè facite vuie de lo fiscale l'
Co le chellete vostre io non me intrico,
Ne ne aggio che spartire manto sale,
Io scrivo commo parlo, e la fortuna
Po portare a me puro si a la Luna

Siano

#### VIAGGIO DI PARNASO

Siano tutte li vuostre e quinci, e unquanco ;
E l'Ostro, e l'Astro: e cotillo, e corella,
Ch'io pe me tanto non ne voglio manco
De tant'isce bellezze na stizzella;
Tanta patacche avelle ad ogne Banco,
Quanta aggio vuce a Napole mia bella,
Vuee chiantute de la maglia vecchia,
Ch'anno gran forza, ed enchieno l'aurecchia.

Responnere voleva no Toscano,
Ma lo Bernia, che steva llà becino,
Maocca le mese subbete la mano,
E diffe, egli ha raggion quest uomiccino;
Appriesso se ne venne chiano chiano
Cesare Caporale Perogino,
E me traie, dicenno mazza franca
Da ecà, e da llà, se no ve sompo n'anca,

Quanta remmurel quanta afettamiente l Shattano lloro, viene tu co mmico, Ca le parole tole songo strommiento. Ed, io te voglio sempe ped'ammico; Trase dove è la Famme, aggie l'attiento; E trase o pe la chiazza, o pe lo viço, Ca poco mporta, o se nce vaie vestuto; De panno de Gragnano, o da Velluto.

Mentre accossi dicea lo Caporale.

Atrivaie a lo Fonte Pegasco.
Dove se stea lavanno li pedale
Chillo, che addefecaie lo Colisco.
Mentre cantanno cierto matrecale
Steva Anfione co lo Tracio Affeo.
Aspettanno che l' Aseno poeta.
Comm'avea ditto, caealle moneta

Le

Le Muse ntuorno ntuorno aveano stise

Li mantesine pe se le pigliare,
Ca le Muse perzi vonno tornise,
Quanno da vero voleno cantare;
Io pe cchesto vedere lla me mise,
Ma neagno de moneta, ecco spilare
Quatto poemma veo de sicco nsicco,
La Vaiasseide, Ciullo, Rosa, e Micco.

Ma chelle, e l'autre che boleano agresta, Avenno viste ca no ne'era taglio, Se sosero, e scacaro chella festa, E de lo canto scompero lo staglio; E me vennèro a me pe na menesta Li quattro libre vierde commo n'aglio; Che servono pe fede de Notaro Ca le Muse co mmico prattecaro.

Io stoppafatto de vedere chello
Ch' avea veduto, diffe, o Caporale,
Non me fare votà lo cellevriello,
Di commo fa ste ccose st'animale?
E dimme a' è cavallo, o s'eie auciello,
Pocca ha le scelle che buie chiammat ale?
E' no ciuccio diffe iffo, e fa ste pprove,
Pe preveleggio che le deze Giove.

Quanno chille Giaganté, e caparrune,
Uommene gruoffe de la maglia antica,
Pe fare co li Deje a secozuace
Fecero chella tanto gran fatica,
Ammontonauno chille gran perrune
Pe se ne ire fi nicio nlettica,
Giove li suoie che stevano ccà merra
Chiammaie, che se screvessero a la grierra

#### 184 VIAGGIO DI PARNASO

Satore, Semedeie, Faune, e Servane
A la ncoraa nce jero tutte quante,
Laslanno munte, vuosche, grutte, e tane,
Che foro, uh quanta, fra cavalle, e fante;
La nfanteria nce voze tre semmane
Ad arrivare, e autre jero nnante,
Pecchè jezero tutte da Marchise
Cravaccare a cierre Asene puglise.

Arrivate che foro, voze fare
La mostra, e bisto ch'era affaie fornuto;
A la battaglia facette sonare
Ca lo innemmico puro era sagliuto;
E se be le poteva vrociolare
Tutte Giove da llà co no sternuto,
Vò vedere sta gente commo vaglia,
Pocca è tanto arrogante a la vattaglia.

Li Giagante perzì s' erano puoste, Commo se deve stare nnordenanza, E tutte quante smargiaffune, e tuoste Aspettanno lo suono de la danza: Dice'lo capo lloro, so li nuoste' Li ciele, io strippo mo co chesta lanza Giove con tutte li suoie caporale, E buie mannate ll'autre a lo spitale.

Ma pecchè a le Bagaglie li Giagante
Portato aveano ancora asene affaje,
Chisto aseno de ll'autre cchiù arragliante;
Che de l'asene nuostre s'addonaje,
Priesto sautanno se facette nnante,
E gorghianno subbeto arragliaje,
Chillé de Giove, che chisto sentero,
Ad arragliare tutte se mettero.

E facettero tante gran fracasse, E tale summo co le besse, e biento, Che chille vozzacchiune babuasse Cresero cierto quarche trademiento; O cadesse lo Cielo, e le seiaccasse De tale sciorte, che non jove agniento E de paura tutte se cacaro, E pe chella montagna vrociolaro.

E commo quanno chiove, na gran lava Arvole, e prete vrociola, e roina, Cossi mentre sta gente vrociolava Appsieffo ogne montagna se strascina; Che de manera tale le bottava, Che cadettero tutte a la Marina, E bive s' atterraro a chello muollo, E stanno mo co le montagne neuollo.

Ma lo Sommiero che chesto causaje,
Ch'è chisto (commo vide) ccà presense
Giove da lo pericolo sarvaje,
E lo facetre poeta valente;
Le, dio le scelle, e subbeto volaje;
Dapò che l'appe fatto la patente,
Che pozza li Poete addottorare,
E comm'atè visto poemme sfornare,

S'avisse voglia farete Dottore
De li poete che stanno Nparnaso,
Pe fare vierze a tutte quante l'ore,
E da coppa, e da vascio, e forte, e adaso;
Se vuoie ch' isso te nnauze, e faccia nore,
Dalle sotta la coda quarche baso,
Ma singhe accuorto frate, e stamme attiento
No auzare vela quanno scioscia viento.

#### VIAGGIO DI PARNASO

Io tanno volea dire pe resposta,
Ca noa me curo de m' addottorare,
Ecco lo Magagnate pe la posta,
E corzemo dov' era a scravaccare;
Ca portaie ad Apollo na composta,
Che pe parte d'agresta (o cose rare)
Ne' erano a la spagnola le cchitarre,
Li carosielle, le scoppette, e smarre.

, \$26

Apollo l'appe a caro, ed ordenaje,
Che stanzia, stramma, e lietto se le desse
E la bella composta se stipaje
Pe quanno quarche Musa prena scelle:
Po se sedette a tavola, e magnaje
Gran cose, ma fra l'autre certe allesse
Dinto li maccarune mmottonate
Che lo Coccajo aveva cocenate.

E mentre isso le ddeta se liceava,
E mmocea autre faceano spotazzella.
La Serena de Napole cantava
De Contrauto na brava Villanella:
No cierto Giallonardo le sonava
L'Arpa, ch' isso accaeciaie famosa, e bella:
E pe fare conzierto assaie cchiù tunno
Sonaie lo calascione compà Junno.

# CANTO II.

## CARCO

Computo ch' appe Apollo de magnare, Non commo fanno cierte cannarute, Che de nchire la panza fi a crepare Teneno pe grannezza, e pe berture: Ma quanto vasta schitto pe campare, Commo fanno le gente cchiù sapute, Jezemo nuie perzine a lo Teniello, A bedere s' è sano lo vodiello.

Dove magnato avenno nuie persine;
De lo cchiù, e de lo manco se parlaje;
E me diffie uno, va de duie carrine.
Ca na cosa de niente tu non sajet
Pocca te picche vi se nce nnevine;
De quanto pe lo munno vippeto aje
Crovara; e Grieco, ed autro sciuscio fino.
Quale te pare lo cchiù meglio vino t

Io me teniette tanno soregognato.
Non credenno d'asciare la resposta,
Ma quanno neapo m'appe affair raspato.
Fice armo, e diffe co na facce tosta,
No schitto no tari, ma no docato
(Se tu vuoie ciammellare) frate apposta,
Ca uce unevino, apre l'arecchie, siente,
Lo meglio è chillo, che non costa niente:

Ait raggione disse isso, e te prommecco
Ca tenere re puoje ommo saccente,
E boglio mantenere, ch' è no becco
Chi lo contrario dice, e ca ne mente;
Io pigliat armo mo, niente autro aspecco;
Pe bolere mostrareme valente,
E dico, ora decite tutte a tunno,
Chi è la cchiù cruda Fera de lo munno?

Chi disse lo Cervicto, e chi la Lonza,
Chi l' Urso, chi la Tigre, e lo Lione,
Un' autro disse, e di on capposto n'onza,
Ca chisso è Lupo: o povero Vracone,
lo le respose, avisse na cajonta,
Licie primmo, e studia Varrolo, e Jasone,
Ca truove commentato a tutta botta,
Ca la cchiù cruda è chella, che n'è cotta.

Stoppafatte, ed attonete restato,
Quanno accossi trincato me vedero,
E l'uno all'autro nfacce se mmirato,
E no poco acornate se sosero;
Lo Caporale mio l'avette a cato,
Ca m' eta ammico, ed era ammico vero,
Esme portaie cod' alfo fi a' lo Parco,
Addove Apollo jea tiranno d'arco.

Era lo Parco no bello ciardino,
Che Pardo, che Ranciuose de Castiglia?
Che Starza de Caserta, e d'Avellino,
Dove besogna fare arco le cciglia?
Che becino Sciorenza Pratolino,
Che: la natura fa ghire a la striglia?
Tutre chiffe sò niente a pietto a chisto,
Ma no lo credatrà chi no l' ha bisto.

Valla-

Vallune peccerille, e montagnelle,
Voschette, macchie, e sciamme vide, e stagne,
Ceà sciaurejano Rose moscarelle,
Llà t'allegrano l'uocchie li papagne;
Pe l'acqua Anatre, Cigne, e Paparelle,
Liepare, e Crapie sò pe le campagne,
E pe Sterve, e pe Ggrutte, e pe Stepale
Ogne sciorte nce chiusa d'animale.

Martore a buonne cchiù, coniglie uh quante, Le Zoccole, e Foine a mmorra vanno, Puorce sarvagge ne ne vide tante, Ch' a contarele manco vasta n'anno; De ciervo ntise ca seje anne nnante Nc'erano affaie, ma po facenno danno Febo le deze ausilio, a pena avenno Tiempo no mese a sarcenas coglienno.

Li poverielle affritte, e desperate
Non trovanno recietto pe le sserve,
Ch'autre animale avevano accopate
In cojeto possessio d'acque, e d'erver
Facettero conziglio, e conzortate
De date sine a tanta pene acerve,
De pare accordio resorvero nfrutto,
Cercare a le Ccità sarvo connutto.

Mannaro Mmasciature, e ll'è la sciorte
Sore carnale, ed hanno sfazione,
Ca si Sinnece l'apreno le pporte,
E accoglieno co granne affrezzione;
Chi dasse l'arre, e chi se mette ncorte,
Chi deventa sanzaro, e chi bossone,
Nzomma ognuno se nuustria se campare;
E sa ogne Ciervo commo vede fare.

Npoco

### 199 VIAGGIO DI PARNASO

Npoco tiempo mprenaro, e pecchè spisso La mmagenazione sa lo caso, Fecero razza, che restaie ammisso Ogne marito, e ne tornaie marvaso, Ca nullo siglio è simele a se stisso, E d'ommo avea la facce co lo naso. Costi soro ncommune de parere. Ch'accidessero tutte le mogliere.

Ma no Miedeco buono, e letterato
Diffe, vascia ste mmano, ca cchiù bote
Sto mmedesemo caso a e trovato,
Ca lo penziero grannemente pote;
Quanno le ceerve avite vuie carcato,
Se bè da l'uommen erano remmore,
Puro penzanno a lloro fermamente,
Ve so, nate li figlie defferente.

Chesto mancaie l' arraggia uneverzale,
E a sficcagliare alliegro ogn'uno torna;
Poco a poco la forma bestiale
Se perde, e nullo cchiù nasce co corna;
Pur ha non saccio che de l' animale,
Ne pe neuria, o vregogna maie se scorna;
Ora sacciate mo, gente pacchiana,
Pecche so tanta cierve aforma omana.

Ora a lo Parco mo tornanno a ghire,
Che de tant' anemale è zippo, e chino,
Che cierto vide cosa da stopire
Ped' ogne strata, e ped' ogne examino:
Tra ll'aute, siente mo-se vuole stordire,
Neè no gruosso, e majale Babuino,
E me contaro cierto no stopore
Ca chisso joca a schiacche da dottore.

E che

É che no juorno stea co lo Boscano Jocanno, e che le deze schiacco matto Chillo pe sdigno bello auza la mano, Tuffe no scoppolone tunno, e chiatto; Torna a ghiocare, e mentre ave pe mano (Se ferma) n'autro bello, e digno tratto, Le tene mente, e stace pauruso, E mettese la mano a lo caruso.

Fu d'Apollo, e de ll'autre che bedero Tale lo riso, ch'adesa creparo, Ed accossi redenno se ne jero, E lo Gattomaimone affaie laudaro; Nfine lo riesto de lo munno è zero, Quanno non ave lo Parnaso a paro, Dove no schitto l'ommo sape, e ntenne; Ma n'Aseno perzi scorre, e comprenne.

Po camminanno no poco cchiù nnante, ·Vedenno Apollo se l'addenocchiaje L'animale, che chiammano Alifante, E fu chillo che Alcippe già figliaje: Apollo po pigliaie, ma co li guante No serpe, che li piede le vasaje, Lo serpe, ch'a le guerre Marsiane Figliaje na Vajassella de Romane.

No Leparo po venne, ch'a la guerra De Serse avea figliato na Jommenta, E pe la coda chillo serpe afferra, Che commattere inzieme fanno nfenta: Ch'ogn'animale, che stace llà interra, Pe lo gusto d'Apollo suda, e stenta, Po na Ciaccona na Lopa abballaje, E fu chella che Romolo allattaje.

Cchia

20

Cchin nuante dinto na cert' acqua fresca
Asciaicuso de Ranonchie no squarone,
E differo cantanno a la rodesca,
Gostanorghe mael bonni patrone;
E fécèro ad Apollo na moresca,
Che le piacquette, e diole no cianfrone,
Ch' crano figlie, s' io non faccio arrore,
A Rita figlia de lo Mperatore.

Cocciolianno vennero li cane;
Che comm'aucelle pe l'airo volaro
Lo juorno che le gente Maumettane,
Lo gran Costantenobbole pigliaro;
E disteno ad Apollo; ca lo ppane,
Che le devano neorte sapea amaro,
Pecche il panettiere marranchine
Mmescavano a lo grano li lupine.

Chi quanto se vedette porria dire
Pe tale Parco cose mostruose?
Ped' ogne pizzo te vedive scire
Da ridere, e crepare ciento cose;
Ccà senza capo l'ommo vide ire,
Llà co doie capo, e doie corna famose,
Chisto ha facce de cane, o puosco, e chillo
De varvajanne, sporteglione, o grillo...

Notera chi schitto aveva n' uocchio nfronte, chi pe parte de vraccia avea doie scelle, chi granne, e gruotlo, che parea no monte, chi tantillo, e rejea co le stanfelle; Uno aveva le ggamme nzieme agghionte, N' autro le braccia longhe fi a le stelle, chillo pare no voje, e chisto ciuccio, chillo vozzacchio, e chisto mastro muccio.

Ma tutto chesto niente me parette
A fronte a n'ommo de facce lionata,
Ch'avea doie lengue mmocca, e nce facette
Vedere cosa da nulle penzata;
Tutt'a no tiempo, co l'una dicette
Na storia, e co chell'autra na canata
Fece d'aucielle tanto prencepale,
Che parette d'aucielle natorale.

Da li campe felice, che pe sciorte (Dife) co doppia lengua se raggiona lo so mannato a l'ancorrenno forte Nnanze a bostra magnifeca corona. Pecchè sentuto ca ped ogne corte Puro a doie lengue parla ogne perzona. Te pregano, che facce banno Regio, Che nullo affurpe tale prevelegio.

Ch' a nuie chisto è no duono natorale,
Con che meglio spalefeca la mente,
A l'autre eje atre, e se ne serve a male,
Che s' una è doce, l' autra è po pogneate;
Leva, Signore mio, st' usanza tale,
E no laffare sporchia de sta gente,
Sparafonna te prego sta canaglia.
Che nnante cose, e ca dereto taglia.

Chesto sentuto Apollo, tanno tanno
Lo penziero a Restofane dechiara,
Comm' aggia da jettare chillo banno,
Ifio che fare sà la Tarantara:
Ecco ciento tu tu stordire fanno,
Ecco ca grida ad auta voce, e chiara,
Corre ogne peccerillo a suo ciammiello,
E corre ogn artesciano, e fa totiello.

Cortese Tom. I.
Die

Dice, non sia nesciuno ommo vivente
De qual se voglia connezione, e stato,
Che parla co doie lengue doppiamente,
Se no neulo a lo munno è confinato;
Ecco no strillo, non ne saccio niente:
Nchesto n'autro greciglio s' è levato,
E a Febo dice Avidio, benaggia oje,
Curre ca no sommiero è fatto voje.

Sarrà na metamorfose de tante,
Respose Febo, ch' aie raccuoto, e scrittor
Se non vide lo vero lloco nnante,
Lebreca, io mora pe non ghire a mitto;
Crideme ca non so quarche gnorante,
Ca chi smedolla chello ch'aggio ditto,
E no le fa la mmidia quarche bozza,
Trova lo ssale dinto la cocozza.

Va Febo à lo remmore chiano chiano,
E trova l'ortolano da llà ntuorno,
Che bolea sficagliare no toscano,
Che le scaudava l'uno, e l'autro euorno;
Ma quanao vedde Apollo tenne nmano,
Che no l'aveile fatto quacche scuorno,
Se bè ave l'uocchie commo na cometa,
E l'ammenaccia, e moszeca le ddeta.

Apollo, che bedette lo motivo,
Comm'a Signore saputo, e prodente,
Volenno, che nn'aterno senga vivo
Chi ncorte soja resce ommo valenteja
Zennaie lo Sciosentino ch' era arcivo,
Che se necesale ad-iflo rente reme,
Chiamma po l'ortolano, e l'addonmanna,
Qual'è la spina, che le pogne ncanna.

Si.

#### CANTO IL

Signore (disse) io songo ommo norato,
Nè maie fice la strata de Cornito,
Maie Martino da nullo fuie chiammato,
Maie pe no Cietyo fuie mpstrato a dito;
Mo sto Toscano, che sia strascenato,
Co sta scrofa, che tene lo prodito,
Me vonno fare nuorno na carella,
Ch' alloggie co li piecore a forcella.

Ntennette Apollo, che se volea dire,
Ma pe non dare scannaro a le ssore,
Dice, mo mo lo cunto puoie, scompire,
Ch' io pozza remmediarete a lo note;
Tra tanto a lo ciardino tu puoie ire,
Cuoglie fasule, e torga fra doje, ore;
Partuto, chianma a parte, la mogliere,
E do mbruoglio de filo, vo sapere

Diffe essa, puro che me sia sarvata

La vita, o che la facce da signore;

Te sarrà sutta quanta scommogliata

La chella, che m' ha puosso; a sto, remmore;

Sto Sciorentino, oinme, so na yarrata

Dinto a le cchiocche m' ha facçato ammore;

Tu saie lo inulo già caperiato;

Chi è, ca manco a rene ha perdonato.

Io mo, che non putes, cchiù semmolare, Ca cresceva ogue ghiuorno l'appetito, Pregaie st'ommo da bene, che raspare Volefie de su rogna lo prodito; Ed iffo, ch'è, mastrone, e lo sà fate, Non voze refotare lo partito. E me diffe, ch'asciaffe tiempo, e luoco, Ca l'acqua iffo jettava a tanto fuoco,

#### VIAGGIO DI PARNASO

19t

Ma pecche Miccasiello sempe maje
Me venne appriesso, e canzo, no me devaTale, malizia a chisto infroeccaje,
Che nanne ad isso fis fare lo ppoteva;
E saglire a na fico l'ajutaje,
E le disse, che quanno me vedeva,
Che llà sotta a maritemo parlava,
Dicesse commo chillo me mprenava,

Fu ditto, e fatto: io chiammo Miccariello, E chisto dice, tiente scostomato!

Non te vreguogne fare lo vordiello
Co na mogliere a chisto scampagnato?
E ncapo le tirsie no ficociello,
Dicenno fuie da lloco spregognato.
Micco non sape mo che l'è sortuto,
E dice a me, che d'è è chisto è mpazzuto.

E' mpazzuto na cufece, tu schitto
Non saio quanto sta fico sape fare:
Se tu vido co mmico uno ceà fitro,
Da'llà cierto dirraie me vo mprenare:
Ora saglience ncoppa zitto zitto
Mo ch'illo scenne, e bide che te pare,
Saglie va, ca dirraie per vita mià,
Ca chiflo fa co mmico vescazzia.

E possibele chesso isso decette?

No lo ssapea, lo boglio mo vedere.

E sciso che su chisto, isso sagliete.

E nuie duie nce pigliavamo placere:

Ma quanno da llà ncoppa isso vedette;

Disse commè l'enesto non è stravedere, acchesto è lo vero, serma traderore,

Ferma, ch'a tutte duie caccio lo core.

40

Sta zitto, io se diceva, ch' è la sco,
Che sa st'affetto, ma po h' à lo vere,
Tu saie commo diceva chisto ammico
De te, che, non te jeva pe penziero:
Ma sciso, che parea sauzo nnemmico
Trovaie carreco ancpra lo sommiero,
E compriso, ma tardo, lo corrivo,
Strilla, e bole de nuie fare no crivo.

41

Nne rise Apollo, ma ho spaporaje
Pe non dare cchiù armo a la trincata,
E lo Poeta mpresone mannaje,
Facennole na bona sbraviata;
Po la fauza mogliere connamaje,
Che pe tutto Parnaso sia frustata,
Si de la fico la fatazione
Non crede Miseo, e fis remeffione.

42

Po diffe, o là chiammateme lo Franco;
Che benga co lo Modio ncompagnia;
Ca voglio, che dechiarano a lo mmanco
Chi lo cornuto, e che lo cuorno sia;
Non se venna lo nnigro pe lo ghianco;
Ch' io pe me tanto so de fantasia;
Che non sernga de l' uommene norate
La vregogna a le pettole accorciate.

Pare, ch'Argiento vivo sia lo Nore,
E stia co la gonnella commogliato,
E se a quarche guaguina vene omore
De se l'autare, sia sparafonnato;
Che corpa ha l'ommo se l'oro, o l'ammore:
Chella fa scire da lo semmenato?
Olh s'iffo le dà canzo, e l' ha boluto,
Tanno sia n'arce besco, arce cornuto.

# C ANTO HI.

Francis et la taria, lo corre-

Enuto Franco, e Modio a la presenzia
De Febo, prune affaie pe lo servire,
Fecero a la spagnola lleverenzia;
E che commanna stezero a sentire,
Lo quale mprimmo fattole accoglienzia;
Le diffe, chi de vuie me sape a dire,
Pe cosa ch'a lo munno affaie besogna
Se l'avete le ccoraa sia vregogna

Franco respose, to songo de parere.
Che l'avere le ceorna senga nore,
E te lo ffaccio co l'uocchie abbedére;
Pocca me lo ecommanne, o gran Signore :
Se lo cchiù de li Deie pe le ttenere
Fecero ciento mbroglie a tutte l'ore;
Eccore ca le ceorna so norate,
Pocca li meglio Deie l'hanno portate.

Tu saie ca Giove, ch' è lo capo lloro,
Quanno se nnammoraie d' Europa bella,
Non se facette na chioppeta d' oro,
O comme pote, na lacente stella;
Ma co doie corna se fece no Toro,
E portaiela a cavallo senza sella;
Stimanno, che sia meglio a chi fa festa
Portare corna, che pennacchio nresta.

Quan-

Quanno Acheloo facette accostiune
Co Ercole, de che se pigliaie scuorno?
Fuorze ca levaie buone secozune,
Che ntommacato stie cchiù de no juorno?
Non se curaie de chesso, li premmune
L'abbottaro, pecchè perdie no cuorno;
E se tenne pezzente, e sbregognato,
Ca schitto co no cuorno era restato.

Te saie ca fra le ecose cchiù norate;
Che s' asciano a lo regno de le stelle,
Eje la Luna, e puro le so nnate
Ogne mese si mo le cornecelle;
E non darria le ccorna nnargentate;
Pe quanta so llà ncoppa cose belle,
Ed autro, e tanto diceno a lo tuorno
Co lo Tauro, Ariete, e Crapecuorno.

E pe li vuosche Pane, e s'autre gente, Che le vaceno appriesso a tutte l'ore, Quanto se tene ognuno sia potente, E a pede chiuppo passare lo Nore? E perchè? pe le ccorna solamente, Che da la capo soa spontano fore: Addonca se so tanto cosa bona, Norato è chi de corna se ncorona.

E pe lo Munno quanta Rrl famuse
Nee foro che le ecorna le spontaro;
Che no schitto no stero vregognuse;
Ma chi norate, e granne se stimaro;
E quanta nce ne foro mmediuse;
Che pe l' avere lloro spantecaro?
So cchiù de mille, e gente de rechippo;
E nfra l' autre de Talia lo Rre Cippo.

Lo quale de l'avere desiuso
Mentre de Tore na guerra vedeva;
S'addormette de sciorte goliuso.
Che quanno se scessie le ccorna aveva;
Po sempe che toccava lo caruso,
Cchiù norato de ll'autre se teneva;
E pecchè no le fossero arrobbate,
De corona le ttenne ntorniate.

Sò, diffe Apollo, ste traggiune vere,
Ma chille ch' oie se chiammano coronute,
So chille ch' hanno triste le mmogliere,
E fanno che deventano papute,
Ma ch' aggiano a la cepo corna vere
Commo chiffe, fi mo chi l' ha bedute?
Petrò vorria sapere commo, e quale
So chiammate coronute chiffe tale?

S' io non me gabbo, Franco responnette, Ogne ricco e potente, comm' a stella Co favure, e denare ncielo mette Conta ave, e presta la mogliere bella; Sforgiano chelle po, fanno banchette, Ed hanno sempe chiena la scarzella: Le dice po chi sta recchezza vede, Cierto lo cuornocopia isso possede.

E s' ha lo cuornocopia, co raggione
Se le po dire, che cornuto sia;
Non perrò dico schitto a le pperzone;
Ch'acquistato se l' hanno pe ssa via;
Ora sentite mo l'openione
De Modio, fuorze vace co la mia;
Dica, dicette Apollo: e Modio priesto
Accommenzaie quanno fu miso a siesto.

Signo-

Signore Apollo mio, sò de parere,
Che li tanto ammoruse, ed abbonate,
Che non hanno pe male de vedere,
Che le mogliere le siano trottate,
Quanno faceno tanto gran piacere,
Da le gente cornute sò cchiammate,
Pecchè tanto cojeto, e manzo è fatto,
Cho de voje te pare no retratto.

Se me dirraie, le gente valorose, Che non vonno ste cose comportare, S' hanno mogliere po proffediose, Che nn' ogne muodo nec le bonno fare; Mentre le ffanno de muodo annascose, Che maie non se ne poteno adonnare, Pecche raggione esfenno scommogliato, Puro becco cornuto isso è chiammato?

Mo ve lo ddico, da sapere aggiate,
Che quanno Bacco li Griece faureva,
De tutte quante l' autre gente armate
Islo sulo a lo dduppio echiù baleva,
Le gente Greche, che non foro sgrate,
Ed ogn' uno laudare lo voleva,
Pe dire ch' età no valente raro,
Bacco cornuto sempe lo chizmmaro,

Pecchè cornuto tanno volea dire
N. ommo forte, e balente ce la spata;
Ora mo quanto è n' ommo stutto ardirà
E cchiù balente de tutta n' armata,
Ch' è n' autro Bacco volenne scoprire
Se l' ave la mogliere l'A cazanta,
Bacco cornuto dire hanno voluto;
Ed hanno ditto ch' è Becso cornuto.

Ma cornuto non è chi non consente.

Nè dace a la mogliere accasione
Farele nearta pecotra patente.
Commo de Cornovaglia è Campione:
Commo quanno ped effere valente.
Che nullo nee le ffaccia, ha openione;
O pecchè, la mogliere sia: norata
La gabba, e stace sempe a la squitara.

Pecchè, sia quanto vuoie norata, e bona; Se se ne squita, e no le veglia adduosio. Ed esia vede, ch' islo l' abbannona. E ch'a zappare và quarch' autro fuosio: Gelesia tanto force la aprenna; Che nee lo mette lo cappiello d' nosso. E se bè foste Orlanno Palladino.

E s' è buono mariton, que mipe face de che che deve commo no dione; in Decette Apollo ne chella puro vace Dove chess' autre; che ni hanno raggione; Pecchè lo Munno de ceorna le dace è Ora levate stavoonfusione; ad che de la mogliere sia gabbato, de la mogliere sia gabbato de la mogliere sia gabbato de la mogl

Addonca quanno na serofa aquarteta; o de la Vo fare propio chello , che n'è ghiusto .

Vo fare propio chello , che n'è ghiusto .

Och no ne ha corpa, vregogna, e desgusto ?

E la famma cha da effere ammacchiata de la famma cha de effere ammacchiata de la famma cha de la famma che de la serogna .

No no, sia fatta ad effa ser vregogna .

Ch' ad ogne ausiello è fatta na carogna .

State-

Starria frisco lo Rre de Cercassia,
Ch' avea pigliata na mogliere bella,
Nè lo vottava niente gelosia,
Nè le facea sospetto l'ancarella,
Nè se curava farcle la spia,
Tanto l'avea pe bona, e nzemprecella,

E le pareva potere jurare Ca manco sapea l'acqua ntrovolare.

Tanto cchiù che no juorno stanno nchietta; {
No schiecco le mostraie, che se vedes[e, ]
Ed essa che lo luoco, e tiempo aspetta, ;
Mostraie na gran paura, e se sorresse,
Chi è chisto? (disse) oinmè ; jettalo, jetta,
Ncie n'ommo, e non vorria che me vedesse,
Cchiù priesto me ssscaggie co no spito, )
Ch' autre me vega maio, che tu marito.

Lo Rre diffe, a la fe chesta è norata,

E ne steva contento, e sodesfatso,

E a lo ciardino avennola portata,

L'ecciacuorvo le fece n'autro tratto,

Ch' a na peschera effennose accostata,

Diffe, no stongo ccà pe nullo parto,

Che non me vega se pe sciorte n'esce;

Da st'acqua na ranonchia, o quarche pesce;

Po se vota, e bedenna no Proncillo de Cantare sopra n'arvolo de chiuppo.

Dice se st' aveelluccio è mascolillo;

Ca non voglio maie grante, o percetillo d'
Che dia co l'accelie a chisto note intupo d'
Jammancenne signore, joimma, so morta, l'
Ca chesta è cost ell'a lo moré impossat d'

See

Stea de chesto lo Rre tutto preisto,
Penzanno avere na mogliere bona,
E deceva fra se me so nzorfato
Co chi de le mogliere è la corona:
Quanto ched'è, ched'è, s'ascia nnapparo
Co la cchiù fauza, e la cchiù gran potrona,
E trincata, e fojosa, e sgrata, e-trista,
Che pe ttutto lo munno se sia vista.

Pocca aveva fi a binte dammecelle,
Che le davano muorze cannatute,
Ca si bè co le ttrezze a canestrelle
Commo femmene stevano vestute:
Erano tutte sotta le ggonnelle
Li meglio mascolane, e echiù tregliate;
Chesta donca a lo Rre vregogna dace è
Sbregognata senga essa che lo sface,

O bella cosa chelle gente antiche.
Che non erano tanto scropolose,
Ma de fare piacere sant ammiche.
Che teneano ncommune tutte cose:
Saie s'a Romma le gente so podiche.
E se fecero legge aute, e famose,
E bozero le gente cchiù norate.
Che le mogliere fossero prestate.

Zoè, s'uno l' avea che non mprenava,
E n' autro, ch'affaie figlie le faceva,
Chisto, a chillo la soja le prestava,
Ej ntanto che l' ammico figlio aveva;
E datro chesto po se la pigliava,
E cchiù norato affaie se ne teneva,
Comm' a Napole spiffo le ccommare
Le hoccole se soleno mprestate,

O me

O me dirraie, su quarche botzacchione, Quarche pacchiano en a la bona jeva, Che metrenuolo dinco a no cestone Puro commo asciale contento stova, Vuie sapite chi su lo gran Catone, Sapite si su sapio, e si valeva, E puro la mogliere Marzia bella Prestaie, commo se sosse ciucciarella.

Pisistrato Tiranno su d'Atene,
E si bè ca Trasibolo vasaje
La figlia, isso su tanto ommo da bene,
Ch'allegramente nec la perdonaje;
La mogliere diceva, o mara mene,
E commo la mennetta non ne faje?
Diss' isso, eh ca s' accide lo noemmico;
Non chi vasa, e bo bene, e t'eje ammico.

Agi Rre non sapea pe ccosa chiara, Ch'Alcebiade stea co la Reggina? E puro sempe maie la teane cara, E le dio l'ova fresche ogne matina; E pe mostrare na bontà cchiù rara, Putenno fare de l'ommo tonnina, Nò schitto nò le voxe fare male, Ma fece a laude soa no matrecale.

E Agusto de lo munno Mparatore,
Quanto de chiste scrupole de rise?
Pocca tenette pe no granne nore
Pigliare Livia prena de seie mise;
E le portaie cchiù sbisciolato ammore,
Che non se porta mone a li tornise,
Parennole, che fosse na ventura,
Commo chi accatta, e non paga fattura.

A lo figlio de Silla noa fu ditto
Ca la sore, che l'era tanto cara,
Co Furvio se mbroglista, ch'era guitto
Figlio de na guaguina lavannara?
Ed iffo alliegro responnette, zitto,
Ca sorema ba no nciegno, che le para,
Ca stà co uno, che se n'è allordata,
La mamma le po fare na colata.

E se non burla, ma dice lo vero
Chillo Grieco senz acqua accossi bravo,
Lo gran cecato, che se chiamma Omero,
Che de le Muse se po dire vavo;
Non se tenne norato Cavaliero
Recoperanno Alena Menelavo?
Si be ch' era fojuta a Troja, e torna,
Magnato avenno pane de cchiù forna.

Se Vorcano è norato vecchiariello, Se sape neielo, e pe d'ogn' autra parte, Se be a la rezza pigliaje comm' auciello Venere, ch'abbracciata stea co Marte; E mo fare vorriano lo maciello De quanta so, che mbrogliano le cearte : Laflatele campare, ed aggia schitto La vregogna chi face lo dellitto.

Pecchè te pienze, che chiammato Magno Fosse Alisantro, ch' era gran Signore? Fu schitto, ca su tanto buon compagno, Che pe sse cose maie sece remmore; Ecco quanno la figlia sece a cagno; E pe no ntruglio dio tutto lo nore, Dicette, io manco sale me ne curo, Voglio parte a lo Regno aggia essa puro.

Assid

Astilpone Felosofo valente
N' appe na figlia puro cannaruta,
Che magnava, e beveva allegramente,
E fu cchiù bote co n' ommo cogliuta;
Quanno le jeze a dire no parente
Ca le facca vregogna la cornuta,
Respose, faccia puro a tutte l' ore,
Ch' io pe me sempe maie le faccio noze.

Vonno che perda mo nore, e decoro,
Pe na femmena leggia comm' a biento,
N'ommo da bene, e commo fosse toro.
Aggia le ccorna: chisto è gran tormiento.
S'è chesso, comm' appricsso a l'aità d'oro,
Venette a colà pò chella d'argiento,
A chesta ch'è de sierro si a sto juorno
Appriesso venarrà n'autra de cuosno.

Venuto era lo Bernia pe sentire
Chisto descurzo fatte a la ntrellice,
E non potenno propio cchiù zoffrire,
Senza lecienzia iffo responne, e dicea
Pe sti dicote, e diffeme scompire,
Facite mo commo sto fusto dice,
Che nullo cchiù se nzora mpenzamiento,
E levarrimmo zanto frusciamiento.

Va stipate ssa vocca pe le ffico,
Appila ch'esce feccia, Apollo tanno
Respose, ca sarria cchiù gruofio ntrico,
E de lo munno affaie cchiù scuorno, e danno.
Io t'aggio ditto, e n'autra vota dico,
Ca le mmogliere vregogna non fanno,
E chi spezzare vò lo mattemmonio,
E no frate carpalei a lo demmonio.

Ad-

Addonca quanno a' ommo s' è mmarcato.

E pe borrasca scalla lo vasciello.

S' ha da tenere pe no sbregognato?

Zitto en non avite cellevriello.

O se quarche mercante arresecato

Pe desgrazia è falluto, e poveriello.

E' digno de vregogna? ora va jate.

Ca n'è lo vero: è digno de piatate.

Se canosce ca tu non aie leiuto,
Ca de Lacedemonie a lo stato,
Chi n' avea la mogliere, era tenuto
No nfammo, ed era subbeto escciato;
E ca Roinane puro hanno voluto,
Che da l'affizio suo fosse scacato
Ogne Diale, a chi pe mala sciorte
Fosse venura la mogliere a morte.

Nfine mogliere devese pigliare,
Pecchè lo matremonio è bona cosa;
Ma l'ommo sapio se la deve asciare
Quanto cchiù ppò norata; e bertolosa;
Pocca mentre la piglia ch' aggia a fare.
Razza; s'essa è na trista n'è gran cosa
Se li figlie sò peo; e stanno fitte
A le ddoglie de capo; che so ditte.

Po diffe bona sera, e se chiavaje
Dinto la casa, e fecese scauzare,
Po subbeto a lo lietto se nérocchiaje,
E nfrocchiato se mese a ronciare:
L' Ore mo, chi li piede le grattaje,
Chi lo commoglia, e chi le và a portare
Lo neceffario a capo, addove mette
Carte de mattecale, e de sonette.

CAN-

# CANTO IV.

### の事人の

MA quanno l'arba, pocca l'ha ammorbaco...

Titone, esce a lo fírisco a sciauriare.

Ed a le scelle è fatto lo mannato

Comm' a frostiero, ch'aggiano a sfrattare;

Se sose Apollo, e commo stennecchiato

Se fu no poco, fecese cauzare

Da dodece provecete zirelle,

Che lo vesteno, e spogliano, affaie belle?

Commo s'appe vestuto, e fasto nietto E capo, e diente, ed ogne, e mano, e facce Se reteraie pe n'ora a no retretto, Dove sole spedire affaie despacce, Pe fa sarcizio po a no ciardinetto De giesommine, e sciure de vorracce Scese, e nuie tutte appriesso nocompagnia Jammo, e dapo a na bella Gallaria.

A chella stella che deciette nnange,
Dove so tanta quatre, e statoe belle a
O bene mio, e chi ne dice tante a
Nnante se contarria tutte le stelle;
Lassammo li cravunchie, e li diamante a
E l'autre giose, ed isce autre coselle,
Dirraggio sulo, se la mente dura,
Cose da fa stopire la natura.

#### VIAGGIO DI PARNASO

210

lo co no parmo apierto de ssa canna
Jea ntuorno ammillo a tanta cose, e tale;
S'addona Febo, e chiammase da banna
(Ch' era vecino lla) lo Caporale,
E dice, se la vista non me nganna,
Chisto ha no gran golio sapere quale
Cose coà atuorno ntuorno stanno appese,
Dechiarancelle, e singhele cortese.

Subbeto me mostraie a mano manca
Na strenga tutta rotta; e annodecata;
Che nnante ncarnatina, e pò fu ghianca;
D\$ C. Q. gran tiempo portata;
E dove miezo spungolo nce manca;
Se nce vede na scritta mpeccecata,
Che dice, anmaro chi non sece nchiummo;
Pocca è meglio l'arrusto, ca lo fummo.

Appriesso è lo Tezzone, ch' Erostrato
Allummaie, quando deze suoco a chillo
Tempio cossi famoso, e nnommenato,
P' avere famma cchiù de mastro Grido,
No petassio lla sotto ncè ncollato,
Ch' ogne lettera è quanto no mastrillo,
D' ogne muodo s' acquista famma, e loda,
Chi non ave la carne, aggia la vroda.

De Demmocreto po nee lo vrachiero, Che pe ridere tanto, e non crepare, Tenea mbracato, e fu no gran penzieto, Ca tanto riso lo potea schiattare: Lo mutto decea pò, si no sommiero Si non ride de quanto vide fare, O Filosofo granne, io t'aggio ntiso, Noa se fa ccosa, che aon mova a riso,

Accanto appesa neè de Mecenato

La votza, ch'era aperta a li sapute,
O bello tiempo, e commo si squagliato,
Che cagnave li vierze pe li scute!
Sotta ne' avea quarch' ommo letterato
Ste parole a na tavola appennute,
Studia, e scrive che buoie, non ne faie stractio
Ca chesta ha na fattura a catenascio.

Appriesso neè de seta na gonnella.
Che su de chella nobele pottana,
Che quanno devacaie po la scarzella
Arrechso la Repubbreca Romana:
Npede a la quale è posta na cartella,
Pad amra strata ogne speranța è bana;
Suda, stenta, faitca, e fa che puoje,
Sulo pe chesta arrive dove vuoje.

Passa, e bide la penna de l'auciello.
Che tanto caro su a lo Mparatore,
Schitto perche mostraie buon cellevriello;
Quanna passava, a dire, a Dio signore:
Sotta nce vidde ancora no cartiello
Scritto, lo quale dice a sto tenere,
Chi le face lavate non sa fare;
Faja la corte, e bagase a afornare.

La votte de Diogene nee a lato,
Dove godea lo Sole ad ogne bierzo,
Sazio d'avere schitto a chillo stato
Chello che dà lo sciummo, e dà lo cierzo;
No mutto nee a lo mafaro mpizzato
De bregamino, ch'è no parmo, e tierzo,
A Dio palazze, a Dio grannezze, ed oro;
E' meglio libertà d'ogne tresoro.

Na carrafella po nec chiena chiena
De lo chianto de chillo gran Romano,
Che de Pompeo mostraie na grossa pena,
Quann' appe già la catarozza mmano,
Dove se leie, va atterrate a l' arena
Si tu non magne semmola, pacchiano,
Di ca chessa è boscia, o munno stuorto,
Tale l'alliscia, che te vole muorto.

Na coda a lato ncè de no sommiero,
Cosa non fu a lo munno cchiù stopenna.
Ma la lesoía ncè perze lo varviero,
Se be l'oro magnava comm' a brenna,
Deze l' Arecchia soa nbruodo lardiero
Ad uno, ch'aggio mo mponta la penna,
Tanto che lo votaie dov'appe gusto,
E Fece no Frevaro de n' Agusto.

A l'utemo, quann' era ngranne autezza, Zuffete a bascio, accossi bà lo munno, Ca quanto cchiù baie ncoppa co prestezza Tanto cchiù priesto vruociole nprofunno: Perze la varda, e sulo la capezza Le restaie, ma lo Dio lucente, e ghiuano N'appe la coda, è cca l'appese, e scriffe, Penza a, la fine è on quanto buono disse.

Lo schiecco neè de Socrate cchiù a bassio, Viato chillo che l'avesse mnante, Ca non se tenarria, mentre ch' è n'assio, Pe no Narciso nobele, e galante, Nè pe signore chi è de quatto a fascio, Nè ped'ommo de stima, chi è forfante, Sotta neè na sentenzia de Dottore, Videte spisso, e non puoie fare arrore.

Ap-

Appriesso steva tutta arravogliata
De carta straccia primmo, e po de panno.
De no Mastro de Scola la sparmata,
Che stato a Siracusa eta Tiranno:
Dove na scritta ne era appececcata,
Songo sectiro perti, perti commanno,
Si non Regne, na scola de figiule,
E si non taglio cuolle, ammacco cule.

Dall' autra banna dinto la vammace
Stà lo modicillo de lo Culiseo,
E tanto a Febo si' artefizio piace,
Che n' aggia a fare n' autro cierto creo,
Pocca se trova lesto ogne sequace
De Petrarca, Vergilio, Omero, e Orseo,
De portarence sopra de la schena
Acqua, prete, savorre, cauce, e arena;

Chisto addesizio a tutte non se mosta,
Ma schitto a quacarch' uno pe faore,
Pecch' è na cosa fore de la josta,
Cosa propio de Rre, de Mparatore,
Na bella scritta d'oro nee stà posta,
Che cierto è cosa d'azzellente autore
Ommo gnorante vascia si uocchie, e squaglia.
Schitto pe studio è fatta si' anticaglia.

Dapò lo Riso ne' era a schiattariello
De na statoa de preta, quanno muorto
Calligola vedette poveriello,
Che lassaie lo dderitto pe lo stuorto,
E la scritta dicea, sta necllevriello,
Non fare a nullo maie vregogna, o tuorto
Ommo potente, ca si po si acciso
Fi a le pprete se schiattano de ciso.

Cchiè

Cchiù appriesso no siasco de cristallo Zippo de chelle lagreme, ch' a lava Coll uocchie chillo buono, e gran cavallo Mastro d'ammorosanza devacava, Quanno, jocate co Morte, e sece fallo Cajo, da chi n' avea sempe la biava: E na scritta diceva, ora mmegtate Vuie ch' a chi ve sa bene site sgrate.

Lo cortiello è cchiù nnante, co lo quale Lucrezia se sperciaie lo manco lato, Quanno chillo soperbio, e bestiale Le mese tanta carne a lo pignato, Sotta è no mutto, chesso niente vale, Nnante devive averence pençato, Spilata è patria, ca te strippe; e scanne, L' tardo lo remmedio a tanta danne.

Lo etivo è appriesso dove sana sana
L'acqua Tuccia portaie, pe confermare
Ca n'avea poste balle a la doana
E n'era juta ancora a bennegnare;
Decea lo scritto, che lo sienzo schiana,
Oie si ta tuorne ciento vote a mare,
E puorte crive no ma utre, e butte,
Sempe le portarraie vacante tutte.

Appriesso ne sta puosto lo cravone.

Che Porzia se gliottie bello allummato.
Quann' avette a l'arecchie lo vespone.
Ch' aveano lo marito sbennegnato.
O fosse ca perdé lo sauciccione.
O fosse pe l'ammore sbisciolato.
La scritta dicea pò de carta penta.
De chesse se n'è perqe la semmenta.

Ma chi portia contare ad una ad una Tanta cose stopenne, e stravacante! Se quent' nommene sò sotta la luna, Parlafiero co llengue de diamante? A me la mmaravegliz era na funa, Che me tirava quanto cchiù jea nante; E me ne jea vedenno fi a la sera, Se de magnare tiempo mo non era.

Ecco ca tutt' a tavola te siente
Na trommetta sonare, ognuno corre,
Commo la varca c' ha mpoppa li viente
Bona nsivata, che bolanno scorre;
Io puro, ch' ammolato avea li diente,
E dato avarria a muorzo a le ssavorre,
Appriesso a Febo me pigliaie la strata,
Dove la tavol' era apparecchiata.

Febo magnaie da dinto, e nuie de fore, Nommerzione coll'autre sapute, E ntanto se facea no gran remmore D'arpe, de lire, cetole, e liute; Neera tanno arrivato no Dottore, Che la pazzia le fa trovare scute, E commo fu nnante ad Apollo, schitto Isso dicette, ogn'autro stetue zitto.

Signore de vertu sauda pontella,
Spireto de le ceose, vita, e lumme,
Pe chi la Terra se fa lustra, e bella,
Pe chi fanno mmiracole li sciumme,
Pe chi lo tiempo và senza stanfelle,
Pe chi arde ogne stella, che tu allumme
Da lo gran nomme tujo tanto norato
Sò stato comm' argano tirato.

### VIAGGIO DI PARNASO

216

Non me sprezzare, ca se be la gente Crede ch' a sta cocozza non sia sale, Se gabba, ca ped'arte affaie saccente Me nfengo nzallanutó, e bestiale, Perche bedenno, ch'all'aità presente Lo studio de le llettere non vale, Co na noustria m'abbusco tanto nterra, Che la necessetà non me fa guerra.

Si no lo ceride damme no tornese;
Ca te sbotto mo proprio no concietto,
E bedarraie se lo Dotto Chiajese
Po coss autre Legiste stare appietto:
A chesso Apollo a ridere se mese,
Mostranno de n' avere gran deletto,
E disse, te dò mo no tallarone,
Se sso concietto me dà sfazione.

So contento diss' isso, e Apollo tanno,
Di che bò dire mo, ca la saietta
Maie da sore la votte sece danno,
E lo vino de dinto sorchia; e annetta?
Gran dubbio, e chisto, che benaggia aguanno
Disse Chiajese, mo lo scioglio, aspetta:
Siente ch' a primmo dongonce de cuorpo,
Ca la Meteora m' è nnasciuta neuorpo.

Lo Sole co lo caudo de li raje
Tira ncoppa li chille de la Terra,
E po se fanno dov' è friddo affaje
Cchiù tuoste de le pprete de la terra,
Siente, lo caudo fece sempe maje
Co-cose fredde costiune, e guerra,
E pel'anteparistase, la state
So 4' acque de li puzze cchiù ghielate.

Ma quanno po lo terramoto vene
( Chisto concetto vale quatrociento )
E' ca la Terra dinto de le bene
Tene gran stato, che le dà trommiento,
E pecchè no ncè miedeco, che tene,
Natura sa sta crise, esce lo viento;
Ma se stà scritro buono a lo quatierne,
Fa cchiù caudo la stata, che lo vierno.

Ora tornanno arreto, io trovo scritto,
Ca la sajetta de materia crassa,
Pecchè non sa passare pe lo stritto,
Zzò che trova, e la ntoppa, rompe, e scassa,
Chella ch' è tenoe pe no poro schitto
Comm aco lancianese percia, e passa,
Chi lo ddice non ave cellevriello,
Nego, atque nego, & accipe cappiello.

Mo te trovo lo capo, ca stò cchino
De gran conciette cchiù d' autra jornata;
La sajetta ch' ha fatto affaie cammino
Vene cauda, e de sete stà allancata;
Trova la votte, ch' è chiena de vino,
E se la veve tutta a na sorchiata,
Vuoje tu, che fosse tanto bestiale,
Ch' a la votte facesse quarche male?

Sarria na sgratetudene, e pe cchesto
Non fece a butte despiacere maje,
Che te ne pare n' aggio ditto a siesto?
Sia beneditto quanto studiaje?
O Dottore corona d'ogne tiesto,
Respose tanno Apollo, è quanto saje!
Ecco lo tallarone, e tornatenne,
Ca l' aseno te mpresto co le penne.
Certese Tom.I.

K

Par.

Partuto ch'isso su, subbeto auzaro
Li mesale, e benettero le carre,
E Febo co le Mmuse accommenzaro
No juoco, che perzi s'usa a ste pparte,
Reverzino se chiamma, io appe a caro
A la vecchiezza de mparare st'arte,
O bello juoco, juoco de Coccagna,
Che chi maneo ne sa, chillo guadagna.

Guadagnaie Febo, ed io pe paraguanto
N'appe no treddecinco nuovo nuovo,
Ma ogne Musa capezzeia tratanto,
Che de suonno già stea chiena comm' uovo.
S' auzaro addonca, e l' una a l' autra accanto
Mpizzare a l' uocchie se sentea no chiuovo;
Febo perzì storduto se stennecchia
Mmneto a la sala a na coperta vecchia.

Io scengo a lo cortiglio, e m'addormento Co gran gusto appojato a no cantone, E beo dormenno co no gran contento (Non saccio se fu suonno, o vesione) Na femmena cchiù lustra de l'argiento, Che portava l'ascelle, e no Trommone, Dicenno, chi fu maie da Battro a Thile Famuso cchiù del Cavalier Basile?

Da chisso ha schiacco matto ogne Scrittore
O sia Toscano, o Grieco, o sia Latino;
Chisto ha no stile, che l' ha fatto nore,
Quanto lo Sole fa luongo cammino:
Isso se fa la via co lo valore
A la Grolia, e ne schiatta lo destino;
Ca mo è d' Apollo commo frate caro;
E le vò bene de le Mmuse a pparo.

Dire

Dire non saparria quanto sentiette
Piacere audenno nnommenare a chillo;
Che la fortuna ammico me facette
Da che ghieva à la scola peccerille;
Nchesto chella, e lo suonno me fojette;
E somme auzato lieggio comm' a grillo;
Ma sempe aviette, e d'aggio nnanze chella;
Doce a l'aurecchie, e all'uocchie accossì bella.



## CANTO V.

## CARRO

Pollo ancora stiso ronsiava,

E no Paone bello pinto accanto
Le steva, e co la coda le cacciava
Le mmosche ntuorno, e facca frisco ntanto,
Quanno isso fiu scetato, ch' arrivava
Non saccio chi da la Ceta de Manto,
Che mánna a Febo chillo gran Signore.
Co titolo d' Agente, e Mmasciatore.

Subbeto su portato a Febo nnante,
Che fattole na bella lleverenzia,
Disse, Signore, che daie grolia a quante
Te sò soggette, e t' hanno ncontenenzia,
Chillo, ch' ave da te faure tante,
Ch' ommo maie su de simele azzellenzia,
Ch' ave lo Nomme suio pe trutto spaso,
E de lo Mincio sa n' autro Parnaso.

Te manna na bonissema novella,
Oh' avarraie cara cchiù de no presiento;
Securo ca co tico ogne sorella
Pe preiezza mo mo farrà pe ciento,
Ed è, che la verrù lucente è bella,
Ch'a Basile facea ricco ornamiento,
Co granne nore suio l'ha farto avere
Lo Titolo de Conte, e Cavaliere.

Perzò me fece priesto cravaccare,
Dicenno curre, e porta sta prejezza
A lo Parnaso, e Pebo va a pregare,
Che se ne faccia festa, ed allegrezza,
Pe mille cause tu lo ddive fare,
E pecchè t'è pregato da so' Autezza,
E pecchè ogn'ommo nterra piglie core
De ire nnante, e de se fare nore.

Pecchè nò, disse Apolio ? io già le fice Da quanno era figliulo la patente, Che co lo stile suio bello, e schice. Ire potesse a lo Petrarca rente: E ch' avesse li Ciele tant' ammice; Che n'aggia da morire maie pe niente; Ntanto rengrazio mo soa Segnoria, Pocca è menistro de la voglia mia.

Io voglio, che Parnaso, ed Alecona; E turti si Poete, ed ogne Musa; Nec facciano na festa affaie cchiù bona; Che tra lo Giugno a Napole s' ausa; Neè sia commeddia, e ballo de ciaccena; Che la Mmidia ne resta affaie confusa; E dureno no mese li remmure De li gran tricche tracche, e scoppature.

E pecchè sia la festa cchiù de siseo, Viseta voglio fare generale, E conca mo pe forza stà a lo sfrisco, Voglio ch'esca, e che faccia carnevale; E strille forte quanto vo lo Fisco, Ca co tutte sarraggio liberale, Pocca puro a lo Munno vego schiuso, Chi face bene a n'ommo yertoluso.

Ditto

Ditto accossi mannaielo a reposate
A na stanzia parata d'oropella,
Dove da lo Caracciolo pittare
No avea fatta na storia muto bella;
De quanta pe bertu remmonerare
Tennero sempe aperra la scarzella,
Ma, fora de lo Duca Mantovano,
No erano poco cchiù larghe de mano;

Lloco ne' era Gogliermo, e po Vecienzo, Francisco apprieffo granne, e liberale, Che Morte ammara cchiù de lo nascienzo Levaie da Terra, e fece tanto male: Ma llaffo l'autre, a chi se dà lo ncienzo, Partute da sto siecolo mortale, E parlo schitto de lo Gran Fernanno C'ha dato all'avarizia eterno banno.

Chisso ne' era depinto cossi bivo,
Che quase la vedive frececcare,
Tenea la vorza fatta comm' a crivo,
Che nò nee pote rejere denare,
Da lo quale piglia hoie sostiento, e civo
La vertute, che stea già pe crepare,
Le vide appiede mille vertoluse,
Che le puoie nnuosso appennere le sfuse.

E d'isso a chi da ssuorge, a chi tornise,
E tutte sa partire conzolate,
Ora cammina mo si autre paise
Se truove tanta liberalitate,
Lo Mmasciatore ntuorno l'uocchie stise,
Mira attiento ste ccose segorate,
E resta ammisso: uno lo chiamma nchesto,
Ca ntavola è aspettato, e baga priesto.

Sot-

Sotto no Bardacchino de velluto
Co gran lumme na ravola se mette,
E sedere l' Agente, ch' è benuto
Febo a mano deritta se facette:
Le Mmuse appriesso, e commo su seduto
Ogn' uno, lo mmagnare eceo venette
Co ciento pagge, chi lo credarria?
Tutto apparicchio su de Poesia.

La primma cosa venne na nzalata
De poesie moderne, a primma facce
Affaie bella composta, e rialata
De sciure de cocozze, e de vorracce:
Ma po a lo gusto fu desgraziata
Quanto cchiù se provaje, ora va sacce,
Povero Scarco dove stea lo mbruoglio,
Ch' era troppo l'acito, e poco l'uoglio.

Venne po na fellata de presutto,
Che ghiuraie pe mia fe lo Mmasciatore;
Che se non era troppo sicco, e asciutto,
Magnare ne potea lo Mparatore:
Lo salaie Stazio, e l'appe Apollo tutto,
Pe se ne fare a certe tiempe nore,
Ma non rescenno crudo a sto commito
Vò che s'arrosra co pepe, ed acito.

Vennero l'antepaste buone affaje, E d'Egroche, e de Farze, e Pastorale; De li quale a bezzessa se magnaje, Pecch' erano bazzossi prencepale, De Mertillo le ddera se leccaro, De Fille, e Filarminno che cchiù bale; Ed Aminta ch'è cosa da Segnure, L'autre lassaro pe li serveture.

Ecce

Ecco n' Oglis poerite a la Spagnola,
Fatta de stile antico Castegliano,
Che fece a cchiù de quatto cannavola,
Ma non piacette a chillo Mantoano;
Ma de rape magnaie na fella sola
De l'uorto d'Usiasmarche catalano,
Lassanno l'elegie, le Seghediglie,
Strofe, Romanze, Endecce, e Retonniglie.

No pisteo nee fu de maccarune,
Che Neccilis fu fatto a stanza a stanza,
Ma se ne magnaie schitto duie voccune,
Ca si cchiù paffe, abbottano la panza;
Venne l'arrusto, e fu da cannarune
De boscie monottonata na Romanza,
Era chesta a la fe cosa riale,
Se nee mettea lo cuoco manco sale;

Appriesso no pasticcio rialato
De commeddie deverze, e no pastone
De soniette, e canzune su portato,
Che deze a tutte quante sfazione;
Venne po no Sciadone dellecato,
Che su cierto na cosa da Barone,
Fatto a Napole mio, de, le cchiù belle
Frottole, Matinate, e billanelle.

De frutte nce ne foro ciento spase
De Matrecale, e Sdrusciole, e Ballate;
Capitole affaie cchiù, che le ccerase,
De stravagante fogge lavorate:
Sratoe, Fontane, Grutte, Turre, e case
De mille Giesommine scioriate,
Ma maneo chesto venne tutto mparo,
Ca certe ayeano vierme, e se jettaro.

Chi dice mo le scatole, e arvarelle
De sceroppate a l'utemo comparze,
De cose Aroiche, che ne jea a le scelle
L'addore granne, che llà nuorne sparze?
Per vita mia ca foro tanto belle,
Ch'a làudare le sò le buce scarze,
Nocè ne foro perzì de l'Inniane,
Ma secche, accossì bennero lontane.

Po quanno lo mesale fu levato
Vennero cierte brave recetante,
Che na commeddia aveanose mmezzato,
Da vero, che fu cosa affaie galante;
E da sotta no panno llà mpizzato
Uno Polecenella scette nnante,
E pe prolaco diffe, ben trovate,
O state zitto, overo ve ne jate.

Zitto de grazia non gracchiate un quanco;
Ca co sti mime vogliove sballare
A la Doana comice a lo mmanco
Ducento concettucci da crepare,
E quinci, e quindi con delor de sciance
Di riso lo vi farò sparpatejare,
Poscia, che alquanto nee simmo accocchiate
I cui nomi s' appellan, gli arraggiate.

E quantunque siam noi schiuse, e nasciute
A lo Mercato, ed a lo Lavenaro.
Nel Tosco favellar simmo resciute,
Che nosco un Tosco non vale un denaro;
E poscia che ncè simmo resolute
Disasconder tantosto il Plettro raro,
Vi faremo eltre modo arcar il ciglio,
Or' attendere, io mi vi riquaquiglio.

K

Risero tutte quante a schiattariello
De sto Prolaco fatto a la moderna,
Ed ecco scire po no gioveniello
Co na spata de chirchio, e na lanterna,
E dire, ove ora sete o mio giojiello,
Ch' affisa io pur non v'ascio a la taverna?
Ecco l'audace man rozzola l'uscio.
Affacciate o più dura de camuscio.

Chi batte, olà, chi tozzola a quest' ora?
Al sicuro sarrà quarche cornuto,
( Da la fenestra diffe la Signora)
Poichè 'l dolce dormir quinci ha romputo:
Respose chillo, oimmè, non far ch' io mora;
Parte miglior di me, sò ascievoluto,
Dels soccurre. l'estivo innamorato,
Di cui Cerriglio il core è deventato.

Và via (diss' essa ) scria da lloco, ai visto.
Questo melenso comm' è presentuso ?
S' un mortaio tenessi quinci listo,
Un' ernia li farei sopra il caruso,
Più tosto anzi che far con teco un misto,
Mi cavarei na visola col fuso,
O bel cesso d'un' alma innamorata,
Pa palillo, palillo, e biene a tata.

Dife lo Nnammorato, o di quest' arma Viva pontella, se t'arraffe caggio, Oimè ch'io cado sotto na gran sarma, Peo, che se foffe un musico di Maggio, In vasto mar di gioja staie na ncarma, lo fra carella, e scigna fo viaggio: Rise Apollo, e botannose a na Musa Brayo diffe, per vita de Lanfuta.

Ma non mporta (aequio) si come il Ciclo Carolanno i suoi giri in sguinzo face, E comme Cuccopinto l'aureo telo All'offa del mio cor saetta audace, L'opaco Sol fa la taverna in Delo, Restotele, e Pratone fanno pace, Tu mia bella Tresifona, e Mecena Faie la achifosa, e buoreme la schena?

Oimme, dicette Apollo, statte zitto,
Vide ca sò le Mmuse addebolute,
Squaglia priesto da ccà, singhe mmarditte,
Mannaggia sti conciette ascievolute:
Polecenella singhe beneditto,
Tu sì mmeretarriffe ciento scute,
Ma sto cazzera de sto anammorato
E digno proprio d'effere sciaccato,

Nchesto coll' acqua fresca retornaje
Le Mmuse, e le levaie chill' antecore;
E la bella commedia se scacaje,
Ca lo nuovo toscano ammarciaie fore;
E Febo a lo voraillo se trovaje
No tallarone, e comm' a buon signore
Dallo a Polecenella, e ne lo nvia
Co mille signe de gran cortesia.

Lo Mmasciatore a Febo dice tanno.

Da te Febo vorria na sfazione,
Che me decisse, non te sia ncommanno.
Pecchè chillo se chiamma tallarone?
Disse Febo: m'è caro s' addommanno.
Pecchè piglie de me possessione:
Decitencello addonca o belle Muse,
No state sempe co le bocche chiuse.

De grazia, disse Clie, ora sacciate,
Ca talare se chiammano l'ascelle,
Che se tene Mercurio appecceate
A li tallune accossi pente e belle:
Co chesse vola, e corre a gran jornate,
Co chesse siglie, e scenne da le stelle,
Simmele a sta moneta; e co raggione
Fu pe chesto chiammata tallarone.

Pecchè co chiffe vaie dove te piace,
E faie chelle che buoie, gaude, e staie buono,
E si commo Mercurio porta pace,
Co chiste puorte giubelo de truono;
Vi s' ha leviello sto concietto vace,
Vi si dà mbrocca, e si te ballo a suono
Che Napole, che sempe bravo ntenne,
A ehi non n' ave, dice, non aie penne.

Diffe Euterpe, ncè po lo scuto ancora, Ch'a gran jodizio accossi fu chiammato, Che da la famme te defenne ogn'ora, Commo da no brocchiero reparato:
Agge de chiffe, ch'ogn'uno t'onora, Se be sì de seie quarte sbregognato, Agge de chiffe, e singhe no potrone, Ch'ogn'ommo tremma, e t'ha pe no Sanzone.

Ncè perzì, ranno Urania responnette,
Lo docato a lo nummero de chiffe,
Lo quale a tale stato l'ommo mette,
Che cierto maie non te lo credarriffe:
N'avimno viste cchiù de sette, e sette;
Che da monnezza nò le ccacciarriffe,
Duca pe chiste effere mo chiammate,
Non senza che se chiammano docate.

Erato.

Erato disse po, me so sectava
Co no penziero appunto stammatina,
Pecchè chella moneta sia chianmata,
Che bà doie rana, e miezo, na cenquin
All' utemo me songo minacenata,
Bereo sto neiegno mio ca l'annevina,
Ca se chiamma accossi, pecch'essa dace
A tutte cinco sicuze gusto, e pace.

Scomputo chesto, respose Talia,
Ste cose voste sò affaite bene ntese,
Ma vorraggio io perzì dire la mia:
Da dove pigliaie nomme lo Tornese:
Ogne moneta, che d'argiento sia
Strabausa, e se ne gaude autro paiese;
Ma chesta sempe maie te torna mmano
Ca vale poco, e poco và lontano.

S'auza mpiede Polinnia, e dice tanno, E la Patacca dove la laffare? Ora sentite, pecchè ha sempe affanno Chi ne stace de senza, e sempe pate: Clisto nomme Pateteco le danno, Che tira a lo golio vreccie, e frezzate, O puro, pecchè paté a chi la spenne No core apierto, chisto nomme tenne.

Tersicore respose, e lo carrino,
Pecchè accosa lo chiammano la genre
Dirraggio, o che sia n' ommo malantrino,
O che sia sciauraro, o no ferente:
Comm'ha de chiste lo vorzillo chino,
E' caro a tutte, e n' è schifato niente:
Stia po no vereoluso senza maglia,
Ch'ogn'uno dice, arreto olà canaglia.

#### VIAGGIO DI PARNASO

Calliope disse, se sea cosa vace,
Lo Tarl pe che lettera se gira?
Chella temologia muto me piace,
Ca vole dire, che le boglie tira.
Melpomene respose aggiate pace,
Ca io de tutte vuie do cchiù a la mmira;
La doppia è torriaca de l'affanne,
Ch'addoppia li contiente, e addoppia l'anne;

Rise lo Mmasciatore, e Apollo disse, Aie raggione Melpomene da vero; E chi ca l'Arma avea lo Munno disse, Senz'autro ch'era doppia appe mpenziero. Tanta scompèro po dicome, e disse, Ch'era già meza notte, e no bicchiero Pigliato mmano pe no sciacquadente, Se ne jero a dormire docemente.

# CANTO VI.

## CHARLE

On cossì priesto tutte appalorciaro
Le stelle secotate da l'Autora,
Che Febo, e tutte li autre se levaro,
Azzò li carcerate escano fora:
Vestute chiano chiano s' abbiaro,
Ca de fare la viseta era l' ora,
Ecco ogne Carceriero, ed Agozino
Lo veneno a scontrare pe cammino.

D'oro brattino, e frunne de mortella La porta de le ccarcere aparata Trovaro tutta, e scritto a na cartella, La sciuta è dura, e facele la ntrata; Cchiù sotta n'autra scritta muro bella, Che cierto su quarch'anno stodiata, Pecchè se purghe sta presonia scura, Febo, pe grazia toa falle na cura.

Mille trappite po, mille franciune
Da parte mparte ne erano aparate,
E mille Ditte aveano li presune
Pe signo d'allegrezza lla mpizzate a
Sagliuto Febo pe li scalantrune,
A na gran sala trova apparecchiate
Segge ped'iffo schitto, e pe l'Agente;
Scannielle pe le Mmuse, e l'autre gente

Sona

#### VIAGGIO DI PARNASO

2;2

Sona lo campaniello, ecco venire Se vede a la ncorrenno ogne Scrivano; E pe le ccause tutte referire; Co li scartaffie, e li prociesse mmano; Ecco lo primmo t'accommenza a dire; Signore, no Poeta assaie pacchiano Tanta pallune avea nzieme abbottato; Ch'è stato a remiganno connannato.

Chisso ha compuosto, ca duie Giagantune S'erano a na campagna desfedate, E dapò avere fatto a secozzune, Ch'ogne punio sentiose otto jornate; E po comme se fostero pallune, Co le mmontagne fecero a pretate, E pe brecchiere saude a sta fortuna, Chi se pigliaie lo Sole, e chi la Luna.

Nchesto n' autro Giagante atriva, forte Gridanno stranzo moniezo, ferma, atraffo, Ma chille, che s' aveano sdigno a morte, Non se volcano retirà no passo; Nè potenno spartire de sta sciorte. Ca semp'era cchiù granne lo fracasso, Se lanza; e tutto gliottese lo Mare, E nfacce a chille corzelo a sbruffare.

Ma chille commo fosse na sputazza,
Fecero de tant acqua poco stimma.
Tanto che chisto entra a na furia pazza,
E porta n'autro cuorpo cchiù de scrimma:
Adua quanta porva eje a la chiazza,
E co n'arraggia, che lo pogne, e limma,
Nce la dà a l'uocchie, ch'erano vagnate,
Tanto, che deventaro fravecate.

Cossi scompie sta festa; sanno diffe Febo, n'è cosa de se comportare, Chiffo, che ssi pallune gruoffe scriffe; No timmo nmita mmereta vocare: Gridaie l'Agente, sò tanta de chiffe, Che se le buoie ngalera connannare, Cierto besognarria co gran roina Ire tutte le Sterre a la marina.

Falle perzò la grazia: le sia fatta,
Respose Apollo, ma se n'autra vota
Nce ncappa, a fede mia ca no la mpatta
Co na galera, ma le dongo vota:
Subbeto scriffe llà lo Mastrodatta,
Lecentietur, e firmaises Nota,
E lo Poeta ascenno fece vuto
Sbottare sto pallone, e stare muto.

Po fatto chesto, se lejette appriesso, No Poeta catrammaro sciastrato, Che contr'Ammore ha fatto no prociesso, Pecchie troppo contrario l'era stato: Chisso pe na sigliola morea ciesso, Ch'era propio no muotro nzaccarato, E a fasce, e a mazze gruosse le facette; E matrecale, e lettere, e sonettea

E dapò na grannissema fatica, Ch'avarria fatto muollo no pepierno, E appontato pe miezo de n'ammica, De sta parrita mettere nquatierno: A punto fra la mano, e fra la spica La rota se guastaie, che steva mpierno; E le speranze soie jetta a no puzzo, Schitto pe nò ammacchiaro n'Albernuzzo.

Pec.

#### VIAGGIO DI PARNASO

434

Pecchè venuta l'ora desiara

Da chi vo bone, e fatto l'airo vruoco,

Va e se conzegna subbeto a l'amata,

Ch'era pronta a stutarele lo ffuoco;

Scenne a no vascio, e dice, io sò forzara

De fare massa, e toppola a sto luoco,

Pecchè suso neò mammema, e porria,

Esser chesso sa roina, mia.

Spanne sta cappa merra, e cuoglie fico;
Pocca tu riene la chiave de l'aorto,
Ed islo lebbrecaie, potta de nnico,
Ca chesta è nova, e ghiere l'appe a Puorto;
Si me vuoie bene, e tieneme p'ammico
No l'allordammo, non me vighe muotto,
Ch'oie se stenta de sango no carrino,
Va suso e piglia quarche strappontino,

De grazia, disse tanno la signora,
Mo te lo porto, ma no stare lloco;
Che no scenna quarcuno, aspetta sora;
Ca trastrate po da ceà n' suttro ppaco;
E l'aseno esce, e chella chiude allora
La stalla, isso gridava, ca me coco,
Essa da la fenestra, ammore caro
Mo te desresco; e ghietta n' aurinaro.

Chisto curzo de chesto, pe dolore,
Pocca otra lo corrivo, eta pisciato,
Scriffe millanta nfammie contr' Ammore,
Tanto, che ne su puosto carcetato:
Disse Febo, pe cierto grann' arrore
Fece, e mmereta d'esser squartato,
Ma le sia fatta grazia, e che se cacce,
Le vasta la pisciazza ch' appe nfacce.

Sequeta lo Scrivano, Níormazione,
Contra chi cierto libro ha dedecato
A no signote piezzo de n' anchione,
Che quanto eje gnorante, tanto è sgrato. A
Perzò sò quatto juorne, ch' è presone, a
Ma a le seconne cause ave appellato;
Febo respose, s' è chesto è pasticcio,
Bella jostizia propio scritta a miccio.

Sto poveriello fuorze ne avea strutto
Le goveta, e lo suonno a sta composta,
E speranno cacciarene lo frutte,
E' curzo co le ppenne pe la posta,
Pocca ha trovato sto nigruosso asciutto,
Decite tutte vuie, per vita vosta
Che coppa ne ave? orsù sia liberato,
E che se fruste chi l'è stato sgrato.

De n'autro po su reservici appriesso,
Ch'avea seie mise ch'era carcerato,
E chisto titolo era a lo prociesso,
Contra de no Poeta scostomato:
Disse lo Fisco, chisto è granne acciesso,
Priesto che sia ngalera conannata,
Pecchè la poesia salo se spanne
A dire cose oneste, e cose granno.

E Febo disse, straccia mo sse ccarte,
Commo te ncricche, e fuie! grann'e lo easo,
Tu saie lla corre il mondo, ove ha più sparte
Le sue dolcezze il lusinghier Parnaso;
Chi scrive d'autro muodo, non sa l'arte
De tirare li vufere pe nosso,
Lo munno è dato a ste schefienzie tale,
Chi non trova sto stile non ha sale.

Sequera lo Scrivano, e dice forte.

De furto verzi in quantitate magna,
Contra de quidam connannato a morte,
A quarera de Grezia, e Franza, e Spagna;
Feho se vora a tutra la soa Corte,
E dice, chesto è autro che lasagna,
Morire pe ssi furte no meschino!
Se chesso forsse mancarria lo llino.

Decite, chi de vuie sarria scappato
Da li piede a mastr'Agnelo, s' ha ogn'uno
Ch'avesse quarche bierzo granciato;
Dicca lo Pisco; mmoccate sto pruno?
Priesto sia lo scurisso liberato,
E se le dia marenna s'è diuno,
Ma da oje nnante sia no banno fatto,
E craie se jetta: scrive Mastrodatto.

Ch' ogn' ommo pozza libero atrobbate
Vierze, e conciette d' ogne libro, e cartà;
Ma diestro, che non facciane addonare
Nesciuno, ca si nò se mpenne, e squarta;
Justo commo facevase osservate
Da chille valient' uommene de Spatta;
Chesto a lettere mo de catafarco
Lo truove a le pposteome de Protatco.

O che tte sia lo ppane beneditto,
Disse l'Agente, e campe aternamente,
Ca chesto è ghiodecare pe deritto,
E non ce vale ammico, nè parente;
Nchesto da lo scrivano po fu ditto,
De arte annichilata novamente.
Contra d'uno, che quanto scaca fuoglie
Dedeca pe tornise a Casadduoglie.

Cossi

Cossì dice, e lo Fisco po se lassa,
Se deve dedecare a gente granne,
E no a no spoglia mpise, e a na vajassa,
Pe lo granne nteresse, che le scanne;
Febo respose, tiente bella grassa!
Lloco se vede ca si barvajanne,
Chi è liberale cierto è na gran gioja,
Dedeca a chi resonne, e sia lo boja.

N' antro nce n'è, respose lo Scrivano,
Che non fa vierzo, che deritto sia,
Se crede essere Omero, ed è pacchiano,
C' ha sbregognata già la Poesia:
Ha poco juorne, che s'è avuto mmano,
E l'ha remisso a nuie la Vicaria;
Dice lo Fisco, si fa vierze brutte,
Pe chesta primma vota aggia li butte.

Chisso mmeretarria d'essere mpiso, Respose Febo, e se non fosse juorno De grazie, caudo caudo sarria miso Co Masto cchillo, e duie papure attuorno; Nulla Mura vogl' io ch'aggia maie sfriso, Ca po tutto de Febo eje lo scuorno; N'ardisca maie, nè maie voglia ommo nate Fare vierze, si n'è matricolato.

Chi face sconcordanzie, chi trova
Vuce da sconciurare Parasacco,
Chi penza de trovare forma nova
De vierze, ed è cchiù antica, ca n'è Bacco:
Chi le ffa luonghe, e chi sciancate improvast
Chi de traslate tale enchie lo sacco,
Che se te tiene quanto vuoie la voglia,
Puro schiagte de riso a crepa nnoglia.

Nò E

C

Ė

Fe

A

N' at

N

E

C

Q

Chi chiamma paraliteche il vuosche,
Pecche lo viento le ffa frecceare,
Chi dice ca lo viento ave il rerosche;
Che non face autro maie, se non sciosciare,
Siente fte brocca po ciert' autre tuosche
Chiammare prieno, e itruopeco lo mare,
Quanno stace abbottato, e n'autro vole,
Che l'Arba sia mammana de lo Sole.

A n'autro scappa ca la neve è rella,
Che se ne vene ncapo a le ccolline,
Autro chiamma le stelle, (e chesta è bella)
De lo Banco del ciel lustre zecchine:
Autro chiamma la notte negrolella,
Coperchiola d'Amante, e malantrine,
Autro lo juorno dice ch' è na cura,
Pecchè spila da l'Aiero ogn'ombra scura.

Nzomma chi sta pazzia tene a la capo .
Provarrà s' io me nzorfo, e s' io me nzricco ;
Quanno me saglie ncapo lo sinapo ,
E me vene da vero quarche cricco ,
Ca si bè mo la presonia lle rapo ,
N'autra vota se piglia lo palicco ,
Chillo che bò de Febo effere ammico ,
Non esca niente da lo stile antico .

Laudaro affaie le Minuse sto pparlare,
E l'Agente azzettaie, ch' è cosa bona,
Pecch' oramaie s'era venuto a fare
Na farza de le cose d'Alecona;
Po lo Serivano venne a sequetare,
Sta carcerata ccà n' autra persona,
Ch' a no Poeta diffe a la sboccata,
Brutto auciello si tu, pierde jornata.

. : '-

So Llor

NEI

Vagliame sacco rutto, Apollo disse, É che nsolente temmerario ardire! Propio sauza voglio essere de chisse; Chesse cose presummeno de dire? Razza de becche ( dico a li qualisse) Asse de Febo, io le farò pentire, Priesto s'Arrote mo sto forsantiello, E no premmone serva pe martiello.

No per vita de vuie, disse l'Agente, E s' addenocchia, e pregalo ncaruso; Che le perdone, pocca se ne pente, E confessa ca tanno era marfuso; Febo nce lo donaie cortesemente, Puro che stesse n' autro mese nchiuso A no mantrullo, e se le desse sulo Pane, e no poco d' acqua co n' arciulo,

N'autro se lesse po, che se la dette Ntallune co na bella corresciana, E autro pe tre ore non facette, Che cardare a lo pettene de lana: Quanno po nzoperaie, ecco se mette Na mano nsacca, e ceroa na semmana, E quanno chella aspetta no riale, Scappa buon juorno, ed ha no matrecale.

Lloco ne' appe a benire gran barruffa,
Ped' uno, che n' avea protezzione,
Ma po le fece quarera de truffa,
E fu puosto de pesole mpresone:
Dice lo Fisco, voglio che de muffa
Nce piglie dinto de no cammarone,
Fi tanto-che cotella non remette,
E piglie autro che adtusciole, e sonette.

Appila, disse Febo, chisto è digno
De grazia, e non se deve casticare,
Anze mmercearria co granne sdigno
Chella na pena mo Talionare,
Pecchè mmezzasse ogn'autra a stare a signo,
E ste mposture a nullo muodo sare.
Che trussa, s' ogne bierzo che l' ha dato
Manco se pagarria co no docato?

Mill'autre nee ne for teferure,
Che nee vorria no mese pe contare,
Ma tutte appero grazia, e foro sciute,
Co lo portiello schitto contentare:
Io ne zeppoliaie pariechie scute
Pe beveraggio, e pe sollecetare
Chisto, e chillo decreto, otra ch'aviette
Pe gibionta mille frottole, e soniette.

Ma già tre bote tutta era calata
La povera da coppa la mpolletta,
E Febo, che na famine avea arraggiata,
Co l'autre apprieffe lo paises annetta;
Ma commo fu la tavola levata,
Lo Mmasciatore, a chi lo Duca aspetta,
Se licenzia da Febo, e bò sbignate,
Ca pe lo fitisco penza cravaccare.

Febo le fa donare la valdrappa,
Che portato ha dece anne lo Pegaso,
Ma de Petrarca primmo è stato Cappa,
Che le Minuse nne fecero gran caso:
Po subbeto scavare co la zappa,
Fa lo cchiù meglio Lauto de Parnaso,
E dice, chiffò è digno stare a l'uorto,
Ch'aggia cchiù bello o Marmeruolo, o Puorto.
Por-

## CANTO VI.

441

Portalo addonca a chell'Aurezza nduono
Da parte mia, ca le sò servetore,
E dille, ch' isso schitto è nterra buono
Sta nzegna avere, ch' è de tanto nore;
Nchesto ecco de trommetta no gran suono;
Ecco a bascio s' abbía lo Mmasciatore,
E si mponta le ggrade chiano chiano,
Da Febo è accompagnato pe la mano.



Cortese Tom. I

Ļ

CAN.

# CANTO VII.

## CARCA

Ommo io vidde, ch' avea quarche tornese,
Pigliaie de caudo, e me venette voglia
Bello tornaremenne a lo pajese,
Che mpenzarence schitto avea gran doglia;
Avea n'astidio già le bone spese
Io, ch'era usato schitto a 'carne, e foglia:
O foglia doce! o foglia saporita!
De nuje autre rechiammo, e calamita.

Che Canne d'Amatusia, che lecore
De chello, che lla ncoppa Giove licea;
Che mele d' Ibla, ch' aye tanto nore,
Che Gileppo rosato, o franfellicea;
O fuglia mia 1 Fenice de sapore,
Chi dice lo ccontrario, che s' appicca;
Ommo privo de nciegno, e de descurzo;
Che n'ha provato maie che cosa è Turzo.

Apollo, che da vero è gran signore, E penetra lo ntrinseco golio, Me chiamma, e pe me fare gran faore; Pece rescire lo designo mio, Dicenno, io saccio chello ch' aie tu ncore; Pecchè le ccose cchiù secrete io spio, Saccio ca tu si muorto, ed allancaro pe no bello pignato mmaretato. Perzò songo contento, che sbignare
Craie tu puozte a le belle toie Serene,
Ma pecche a li Poete li denare
Songo nnemmice, ed io te voglio bene,
Piglia sto stojavucco, e se magnare
Tu vuoie, stiennelo nterra, e bì che bbene:
Io giubelanno tutto de prejezza
Lo piglio, e ne rengrazio chell'Autezza,

E pigliato da isso, e da le Ssore Lecienzia, parto pede carapede, Nè l' ora veo, pecchè de lo valore De chella pezza faccia a l'uotchie sede; Io creo, ch' erano justo sidec' ore, Quanno a no vosco me posaje lo pede, Dove tant'ombre tu nce vide stare, Che lo Sole se ncaca de nce ntrare.

Lloco me sedo ncoppa de no prato,
Che parea no trappito de Soria,
Mecco lo stojavucco llà schiegato,
Ed ecco veo, ma chi lo credarria?
No piezzo de vitella sottestato,
E no pignato propio a boglia mia,
Maccarune, pasticcie, caso, e pane,
E grieco, mangiaguerra, e mazzacane.

Io mo strasecolanno, comm'a chillo,
Ch'a lo Nilo, dapò che cresce, e manca;
Vede de na rannochia, o sorecillo
Scire na capo, e mo no cuorpo, o n'anca;
Po tutto sano zompa comm'a grillo:
Cossi bedea da chella pezza janca
Scire miezo piatto, ecco ca sano
Se vede appriesso, ed io tutto lo schiano.
L 2 E men-

E mentre co gran gusto atea a menare
Li guoffole, e po scioscio a na vorraccia,
Ecco de brocca no giovene appare,
E me dice, bonnì, prode te faccia:
Respose io benmenuto, ed affettare
Lo fice, e nec lo tiro pe le braccia,
Iflo se fa pregare, e po se lassa,
Io erco, che faccia quinnece, ma scassa.

Magnato ch'appe, disse, ommo da bene;
Tanta rrobba a no luoco ch'è desierto,
Dimme de grazia, dimme donne vene è
Ch'io, pe te dire, me stopesco cierto:
Dillo, e te juro, Dio me guarde a ttene;
Ca no lo dico, se ne jesse spierto,
Dillo, si forasciuto, e t'è portato
Da chi compune, chello ch'aie magnato?

Testemmonia vosta, io le respose,
Arrasto sia, che dice, o cammarata?
Pe mmente non me passano ste ccose,
Nnante nee sosse mammema crepata:
Ma Febbo sta ventura me resose,
( O potta, sta parola m'è scappata)
Dilla, isso dice, ed io te mostratraggio
Fuorze a te po na be la cosa ch'aggio.

Tanto me diste, ch'avarria scommuosso.
N'ommo, se stato sosse de stucco;
E pe levaremillo po da duosso,
lo le scoperze de lo stojavucco;
Ed isso disse, vociole a no suosso,
Dove me nee sia fatto no travucco,
Se non va no tresoro; ma a sto scianco
Potto na cosa, che non vale manco.

1 2

E s'asciogliette da lo stregneturo
No fiasco de ligno lavorato,
Decenno, vide, aggio quarcosa io puro,
Se be Mparnaso maie non songo stato:
Po dice, o vuie che state a chesto scuro,
Scite mo priesto a chesto scampagnato;
Ed ecco scere, lustre comm a Sole,
Chi me lo credarria? sette figliole.

De le quale, una diffe, ecco Segnore
Le schiave toie, commannale a bacchetta;
Ed iffo diffe, o femmene de nore
Portate no cavallo-a la Ginetta;
Io mo fora de me pe lo stopore
Teneva mente, e steva a la veletta;
Correnno chelle ardite comm'a gallo;
E subbeto portaro lo cavallo.

E po torharo dinto lo fiaschetto;
E chillo cravaccaie pe glairesenne:
Io mo, che bisto avea sto grann' affetto,
De sto fiasco gran golio me venne;
E diffe, ammico mio buono, e perfetto;
Io non aggio n'Agresta ccà, ne penne,
P'accattare tresoro accossi rato,
Ma cagno co sto mio, se l'aje a caro.

Me contento, diss' isso, de cagnare, E accessi cagnaiemo, e camminaje, Ma quanno venne l'ora de magnare, Ch' avea pigliato chiunzo m' addonaje. E quanno steva pe me desperare, A lo siasco mio meglio penzaje, E dico, scite femmene aggarbate E mo lo stojavucco mme, portate...

Ed ecco chelle sciute, ecco a no punto Vene lo stojavucco, io sedo nterra, Lo stenno, e mentre faccio lo musso unto, Manca la famme de me fare guerra; Già steva nfine, ed ecco-n'autr'accunto, Non saccio se de Troechia, o de la Cerra, E me saluta, io lo saluto, e dico Addove vaie; da dove viene, ammico?

Isso s'assetta nnanze, e po me dice, Vengo, pe re la dire, da na parte, Ch' è meglio assia de l'Isola selice, Che maie non basto a diretenne parte: Sacce ca pe la via notte me sice, Ch' io non vedea ne chesta, o chella parte; E mentre chiagno, na bella fegliola Vene, m'asciuga l'uocchie, e me conzola c

O ch'isce bella, a l'uocchie d'ogne Para Che pareva na peata palommella, Portava no dobbretto de colara, Na cauza rossa, o Dio quant'era bella ! Na capo si la Scozzese, che nirezzata Nc'era na verdegaja zagastella, N' uocchio che frezziava, e no mussillo Da vasarelo sempe a pezaechillo.

Po fatto a lo terreno no pertuso, Me fa scire pe cchillo a no palazzo, Pe te la dire, in ne restaie confuso, E n'appe a deventare quase pazzo; Pe na grada affaie lastra saglio suso A na sala, addove erano a sollazzo Cient'autre Fate belle comm' a n'oro; Ch'oga' ano porta neuollo no tresoro. lo faccio lleverenzia, e tremmo, e a pena Pozzo tenè li curze pe paura, Ma spara na vocella de Serena, Datte armo, ch'aie trovato la ventura; Non t'allecuorde quanno a chell' arena Steva a dornire na lacerta acura, E no villano accidere la voze. Ma pe te la pretata no le coze ?

Che gridaste, stà fermo, no le date, Che t' ha fatto sta scura poverella? E lo vraccio faciste sbariare: Sacce mo cammarata, io songo chella: Mo te volimmo ccà remmonerare, Pocca ogn' una de cheste m' è sorella, Azzò ch' ogn' autro po venga a sapere, Ca non ce perde maie chi fa piacere.

Chesto ditto, me portano vedenno
Chisto bello palazzo ntuorno ntuorno;
Non pozzo dire quanto era stopenno;
Se te parlaffe chisto, e n'autro juorno:
Da lo palazzo a no ciardino scenno;
Che n'averria ho Campo Eliso scuerno:
Ogne frutto ch' a l'avvolo è mpizzato,
Quale è neomposta, e quale è sceroppato.

Scorre da na fontana Moscariello.

Da n'autra Mangiaguerra, e Falanghina,
Chesta de latte fa no sciummetiello,
Chella de mele corre a la mariña:
Sponta a lo prato ecà no frutteciello,
Llà no pede de puorco guielatina,
Na pergola neè po de gran bellezza,
Carreca tanto, che se chiega, e spezza.

248

Lloco de Nola nce sò sopressate,
Lloco sò de Bologna sauciciune,
Lloco saucicce belle speziate,
Lloco a fiasco casecavallune:
Lloco nnoglie a Ghiugliano mmottonate;
Lloco presotta, e caso a buonne cchiune.
Che me parze vedere speccecata.
Porta Caputo, quanno sta parata.

Lloco sotta me fanno no banchetto, Autro che de sarache, e de radice, Vuoje autro ca me dezero nguazzetto Tutta la stremmità de la Fenice? L'aucielle paradise appe nbrodetto, La peo chelleta fu starne, e pernice, Scompute de magnare, ecco ogne Fata S'auza a fare na bella mpertecata.

Se chesta fu na vista da Segnore,
Penzalo tu, ca no lo ppozzo dire.
Duraie lo ballo pe no paro d'ore,
Che propio noraodo io me naviette a ghire:
Na cetola sonava de stopore,
Una de chelle, che facca dormire,
N'autra d'effe sonava no strommiento,
Che doie corde facevano pe cciento.

Fatto lo ballo ne ne jammo arreto
A lo palazzo, ed a no cammariello
( Che steva a no recuoncolo segreto )
Sò portato, e me danno no cortiello,
Decenno, agge affaie caro sto segreto,
Ch' addovonca lo mpizze, e dice, auciello;
Subbeto è fatto, e cinto a tutte banne.
De forte m ura no Castiello granne.

Io tutto alliegro piglio sto presiento,
E le rengrazio, e basole se mmano
E pecche da lo svonno avea trommiento,
Se n'addonaro, e bello pe la mano
A no lietto me mesero d'argiento,
Addove m'addormiette chiano chiano,
Me sceto, allizzo, e raspo lo caruso,
E trovome da fora lo pertuso.

Mentre ch' isso contava, io spantecato
Steva a sentire chisto bello cunto,
E po le dico, se te vea nzorato,
Fa che ne vea la prova a chisto punto;
Ga po te dico, e restarraie spantato,
Che bale chisto se be sta sedunto:
De razia, disse chillo, e quanto mpizza;
Decenno, auciello, e no Castiello sguizza;

Io stoppafatto resto, e mantenere, Volenno la prommessa, faccio ncoppa Lo stojavucco priesto comparere Le menestre addorose a chioppa a chioppa; Ch'isso pe mmaraveglia, e pe piacere Smerzaie l'uocchie, e restaie commo de stoppa, Io, dico, mo lo pesco st'aseniello, Ed a ste granse verse lo cortiello.

E dico, bè n' è cosa da stordire?
Ed isso a me, strasecolo a se mia,
Ed io soggiungo, se me vuoie saurire;
A cagno, e scagno sare mo vortia:
Isso mostraie desgusto de sto ddire,
E respose sgregnuso, arrasso sia,
Che pe na pezza io chisto voglio dare,
Crisce la ddose se vuois ciammellare.

Io, che nn' era piccato, e sò corrivo;
L' offierze lo fiasco pe refosa,
Isto vede la prova, e comm' arcivo
Subbeto canoscenno ch' è gran cosa,
Se contenta, io prejato parto, e arrivo
Sempe sautanno frisco comm' a rosa,
La sera a no casale d' Arbanise,
Ma co gran famme, e non m'ascio tornise;

Pagame dice l'Oste, e ba te mpienne, Ca non e alloggia ccà senza denare, Io respose, sta zitto frate ntienne, Ca no bello Castiello voglio fare, Se tu si ntiso, li piede nce stienne, Lebbrecaie chillo, appila non parlare, Ca pe certa raggione sottestato Non ce vonno castiello fravecato.

Io sfilo zitto, e mutto, e guatto guatto,
Conzidera tu mo co che dolore,
E pe famme facca quase lo tratto,
Commo cannela, che sena uoglio more:
O male cellevriello, e che m' aie fatto?
Decca, ch'avea na cosa de valore,
E me la fice bello cottiare
Lo Cortiello aggio, e n' aggio che tagliare:

Lo bbene non se stimma, o prezza maje, Se non se perde, o stojavucco amato, Ch', iere vero confuorto de li guaje, Dove si ghiuto, e chi me t'ha levato? Fiasco mio pecchè te desprezzaje? Che mo me l'avarriffe retornato! Magna verlascio, oimmè, stò pe despietto Pe me mpizzare sto cortiello mpietto.

Dovonca vao tento la sciotte mia,
Pe fare a quarche patte sto castiello,
Ma chesta tene ognuno ch' è pazzia.
E dice, a lo spetale, o poveriello:
Vago a Spagna, e a Sciotenza, e manco cria
Faccio se be ne mostro lo modiello:
Vago a tan' autre Terre, ognuno dice
Va. piglia le ccient' ova, ommo infelice.

F dapo tanta guaie, e tanta stiente,
A Napole mio bello sò tornato
Ma non trovo ne ammice, ne pariente,
Da quale poteffe effere ajutato.
Puro sta cosa a me non se dà niente,
Ca m'aggio neatarozzola chiavato,
A crepantiglia d'ogne caperrane,
Co sto cortiello fareme barone.

Tutta la notte penzo a lo designo;
E chiammo gente, e faccio mille patte;
Mo ne acconcio na sala, e no soppigno,
Mo tronere, mo fuosse, e torre chiatte;
Mo cantine pe llagrema, e sorvigno,
Mo porte, mo senestre, e case matte,
Quanno è po fatto, che me stisso spanta;
N'aggio luoco pe farence la chianta.

De Lemos chillo Conte, che fa guerra
A la Mmidia, e a lo tiempo, me prommese
De fareme acquistare tanta terra,
Che lo poteffe fare a sto pajese:
Ecco se parte, e sta speranza sferra.
O fortuna contraria ad aute mprese!
Lo frate puro s'è de me scordato,
Che m' avea de speranze mmottonate.

252

Mmacare me potesse cenzoare

Quarcosa mmiero de capo de Monte,
Oh che bello Castiello vortis fare,
Addove se trasesse pe no ponte:
Tutto de ntuorno lo vortia murare,
E po statence dinto comm' a Conte,
Che magne po? lo venne, e a che palazzo
Po, staie? ne faccio n'autro, oimme sò pazzo.

Sto penziero m' allarga da la Musa, Chisto scire me fa de cellevriello.

E chisto pe frenetico m' accusa.

A tutt' ore penzanno a sto castiello:
Ad ogne bene m' è la porta chiusa,
Mannaggia chi me deze sto cortiello,
Cossi ba chi è catarchio, ed è pacchiano,
E CERCA meglio pane, che de grano.

FINE DEL TOMO PRIMO :



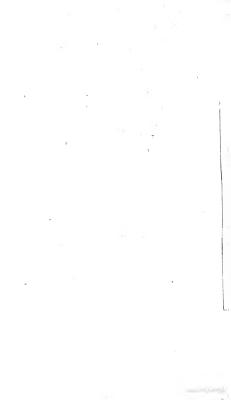



